



EL ALINGHI, ELIMINADO
EL INEOS, A
LA FINAL DE
LA LOUIS
VUITTON CUP



CHAMPIONS AS MÓNACO - FC BARCELONA (21,00H, MOVISTAR+)

# ILLEGA LA CHAMPIONS! EL BARÇA DE FLICK ARRANCA SU MAYOR RETO



BARÇA Y NIKE DAN OTRO PASO



FÚTBOL POR ELAPRETADO CALENDARIO

TEBAS APOYA A RODRI CON LA HUELGA

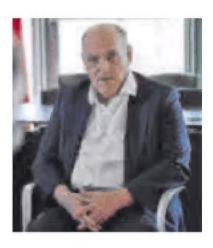

BALONMANO BARÇA - SZEGED (20.45H)

NOCHE DE CHAMPIONS EN EL PALAU



# 



ESTRENO CONTINENTAL EL AIRE CORRE FRESCO Y OPTIMISTA EN EL VESTUARIO

# La revolución de Flick

El FC Barcelona vuelve a la Champions listo para hacerse respetar de nuevo. Gracias al trabajo de Hansi Flick en el banquillo, el equipo azulgrana debuta en la Liga de Campeones 2024-2025 con la confianza de quien se siente poderoso



IVAN SAN ANTONIO/J. FERRÁNDIZ

El Barça, hace cinco meses, a mediados de abril, se despidió de la cruel, muy cruel. Cuando todo estaba de cara para los blaugrana, con una ventaja global de dos goles en la eliminatoria ante el PSG. un error de Ronald Araujo cambió el destino, reabriendo, aparentemente, viejas heridas.

Aquello pareció un nuevo desastre, pero nada más lejos de la realidad porque el Barça se demostró a sí mismo que era capaz de ganar en grandes escenarios como el del Parque de los Príncipes y de competir en igualdad de condiciones con los grandes del continente. Han pasado cinco meses y hoy, fruto de aquel trabajo y, por supuesto, fruto del trabajo de Hansi Flick en el banquillo, el equipo debuta en la Champions 2024-25 con la confianza de quien se siente poderoso.

El Barça vuelve a Europa con energías renovadas, con la sensación de estar preparado para hacerse respetar de nuevo. Ahí están las cinco victorias consecutivas en sendas jornadas de Liga, pero, más allá de los puntos, siempre importantes, están las sensaciones. Flick ha logrado dar una vitalidad al equipo que hacía muchos años que no se veía. La Champions atiende expectante al renacimiento blaugrana. Diecisiete goles en cinco partidos, cuatro en contra, es el bagaje numérico de un conjunto que da mie-

do y ante el que sus rivales solo han hecho que aplaudir. Lo hizo Míchel en la reciente goleada en Girona, pero también el Valencia, el Rayo, el Athletic y, sobre todo, el Valladolid, equipo que atendió atónito al vendaval de Flick.

Champions League en una noche OPTIMISMO Este es otro Barça, alejado de las perennes dudas que le han acompañado en los últimos años. Es incuestionable que a estas alturas de temporada todo está por hacer, pero también está claro que todo es posible con este nivel de prestaciones. De las grandes derrotas europeas solo queda el recuerdo y son muy pocos, prácticamente imperceptibles, quienes lo vivieron en directo en la actual plantilla. El aire corre fresco y optimista en el vestuario culé.

> Adolf Hütter, entrenador austríaco que dirige al Mónaco, disfrutó hace un mes de una victoria contun-

TODO ESTÁ POR HACER, PERO TAMBIÉN ESTÁ **CLARO QUE TODO ES** POSIBLE; ESTE ES UN BARÇA ALEJADO DE LAS PERENNES DUDAS

HOY EN MÓNACO **EMPIEZA UN CAMINO** LARGO QUE, PARA NADA, ESTARÁ AMBIENTADO CON **UN AROMA DE ROSAS** 

dente en el Trofeo Joan Gamper. Los monegascos ganaron 0-3 en el, hasta la fecha, peor partido blaugrana de la era comandada por Hansi Flick: "Al Barça le fue bien perder", dijo en la previa del duelo europeo, un enfrentamiento que, según explica, nada tendrá que ver con lo que acontecerá en el estadio Louis II.

LECCIÓN APRENDIDA Así es. Este Barca cavó cuando debía hacerlo, aprendiendo de golpe que, por mucha calidad y Masia que exista, al fútbol se gana corriendo, compitiendo. No ha dejado de hacerlo el equipo desde entonces, convirtiendo a sus rivales en prácticamente observadores de una avalancha de juego inevitable. El hambre que muestran los blaugrana, insaciable, no se veía desde 2008. Lewandowski, Raphinha, Lamine, Casadó, Pedri, Balde y compañía saltan al césped con los ojos inyectados en sangre. Esa mirada asusta.

El Barça volvió a ser el Barça en el Parque de los Príncipes y de aquel resurgimiento parisino, estos lodos. Toca, más allá de la solidez con la que mandan en la Liga, empezar a exhibir, en esta renovada Champions, la necesaria e imprescindible voluntad de comerse el mundo. En Mónaco empieza un camino largo que, para nada, estará ambientado con un aroma de rosas, pero quienes ahora miran con recelo no son los futbolistas culés, sino todos aquellos que tienen enfrente. Un cambio de paradigma que esta noche debe refrendarse en el Louis II.



HANSIFLICK CONFIESA, CON CONVICCIÓN, QUE "EL OBJETIVO ES GANAR LA CHAMPIONS"

# "Necesitamos a futbolistas con gol como Ansu Fati"

El técnico alemán debuta en la Champions con el Barça y dará minutos al canterano. "Está preparado para jugar 30 o 45 minutos; veo que lo está porque está entrenando bien", dijo el germano en la rueda de prensa previa al partido

#### IVAN SAN ANTONIO

Mónaco

Hansi Flick se estrena en la Champions de blaugrana, esa competición que considera "la mejor del mundo" y que sueña con volver a ganar, tal y como hizo en 2020 en Lisboa. Fue aquella edición en la que su equipo entonces, el Bayern, goleó 2-8 al Barça en la que es y será por muchísimos años (quizá nadie pueda superarlo nunca) la peor humillación sufrida por los blaugrana a nivel europeo. El alemán, cuatro años más tarde, ocupa el banquillo culé y tiene muy clara su forma de vida: "El pasado no importa".

Koundé, a su manera, desgranó la filosofía del germano instantes antes, también en rueda de prensa, de que lo hiciera su entrenador: "Es otra forma de trabajar", dijo el francés. Y esa forma de trabajar está dando sus frutos: "Esa es la idea, llevamos entrenando con el equipo desde la pretemporada para ello, lo estamos haciendo bien y lo podemos ver en la forma de presionar, en cómo de intensos somos", analizó el técnico, que desde el primer día vio que "en el equipo había mucha calidad".

Flick no esconde que "es increíble la calidad y lo estamos disfrutando, lo vemos cada día. Nosotros, como entrenadores, les damos la idea, la filosofía de cómo queremos jugar, pero al final son ellos los que lo hacen en cada entrenamiento y en cada partido". Y es que el nivel está siendo enorme, pero ahora empieza lo más difícil, ese torneo que, desde hace diez años, se le resiste al Barça: "Claro, queremos ganarla, ese es el objetivo siempre en un club como este, también lo es para el resto de equipos", confesó Hansi, que, lejos de entonar la frase como un tópico, lo hizo con convicción. Va a por todas. "Hemos mostrado en los últimos partidos todo lo que podemos hacer", aseguró sobre el nivel que pueden mostrar en la Champions: "En Girona, por ejemplo, jugamos contra un equipo de Champions. Ellos



Hansi Flick se estrena en la Champions League de blaugrana; el alemán tiene claro que el Mónaco "es un muy buen equipo" // JAVI FERRÁNDIZ

son muy buenos con el balón, pero con nuestra presión les hicimos sufrir. Esto también nos sirve para mañana". Y es que tiene claro que "son un muy buen equipo y nos ganaron en el Gamper. Sí, esta es una nueva situación, es la Champions, la mejor competición del mundo. Vamos en la dirección correcta, pero aquí, si no estás centrado, si no estás al nivel, no se puede ganar".

ansioso con ansu una de las grandes novedades de la convocatoria, seguramente la gran noticia de la lista, es la presencia de Ansu Fati. Se perdió la gira por Estados Unidos cuando su nombre aparecía en la lista de transferibles, pero el fútbol vuelve a darle una nueva oportunidad para seguir peleando por lo que lleva trabajando toda su vida: triunfar en el Barça.

44

Vamos en la dirección correcta, pero aquí, si no estás centrado, si no estás al nivel, no se puede ganar

Lo estamos haciendo bien y lo podemos ver en la forma de presionar, en cómo de intensos somos En Hansi Flick, además, tiene a un gran aliado. El técnico alemán está encantado con el canterano, al que elogió en rueda de prensa destacando lo que está viendo de él en cada entrenamiento: "Está preparado para jugar 30 o 45 minutos. Veo que lo está porque está entrenando bien y haciendo goles en las sesiones". Y es que el germano entiende que el equipo no puede prescindir de jugadores con tanto potencial: "Necesitamos a futbolistas con gol". Y él lo tiene.

Eso sí, no quiso dar pistas de en qué posición le ve sobre el césped: "Prefiero no decirlo". Dos son las opciones, el extremo zurdo, donde se dio a conocer en la primera plantilla, pero también de delantero centro, como refresco de Lewandowski. Si Flick no tiene ninguna sorpresa preparada, esos serían los planes más lógicos para el canterano.

## La Masia, el eterno tesoro

Toni y Guille Fernández son las otras dos grandes novedades de la convocatoria. Flick está echando mano de una cantera inagotable: "Son jóvenes, pero tiene calidad y las habilidades para ser grandes futbolistas. Estoy muy impresionado de cómo La Masia desarrolla a los jugadores", aseguraba el técnico. Y es que, "cuando dije sí a este trabajo, ví la situación y lo aceptamos. También en lo referente a los jóvenes. La Masia es la identidad de este club". De hecho, de los 24 futbolistas con los que Flick ha viajado a Mónaco, catorce de ellos son canteranos. Este hecho se debe, en parte, a la falta de efectivos, pero también en un alto porcentaje a la confianza que tiene Hansi en los más jóvenes, a los que usa sin que le tiemble el pulso.

SPORT JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BAJA IMPORTANTE ERA CLAVE EN LOS ESQUEMAS DE FLICK

## "Olmo es difícil de reemplazar"

Hansi Flick tendrá que buscar soluciones en el equipo para cubrir la lesión de Dani Olmo. El jugador egarense, que no pudo participar en los dos primeros partidos oficiales de la temporada por problemas con su inscripción, estaba siendo un jugador clave en las últimas jornadas en los esquemas del equipo, asentado como titular en la tercera altura del centro del campo, conectando siempre entre Pedri y Lewandowski y mostrando su mejor versión goleadora. Su baja, que si no hay novedades se alargará hasta después del parón de selecciones, será un duro contratiempo para los planes del alemán, que tiene claro que no podrá encontrar su producción en otro jugador y que tendrá que encontrar el equilibrio en la fuerza del grupo: "Siempre es difícil sustituir a un jugador con otro, con la calidad de Dani Olmo con el balón delante de portería. Marca goles y da asistencias, tenemos que aceptar que no le tenemos y espero que sin él podamos mantener el nivel de los últimos partidos", aseguró



Flick busca soluciones para la lesión de Olmo // DANI BARBEITO

**RECAÍDA** EL CANTERANO ESTARÁ TRES SEMANAS MÁS FUERA

## "Me siento culpable por Fermín"



El técnico, disgustado por la lesión de Fermín // JAVI FERRÁNDIZ

El técnico del FC Barcelona no pudo ocultar su disgusto cuando habló sobre la lesión de Fermín. El jugador del Campillo, gran revelación de la temporada pasada con Xavi y protagonista con España en la Eurocopa y, en especial, en los JJOO, todavía no ha podido demostrar su mejor versión con Flick por los problemas físicos consecuencia del sobreesfuerzo de este verano. El alemán, consciente de la carga que ha tenido que soportar Fermín, se culpabilizó en parte de las últimas dos lesiones musculares del canterano: "Es una lástima lo de Fermín después de jugar dos campeonatos. Lo que puedo decir es que me siento un poco culpable porque podríamos haber hablado con el seleccionador sub-21, es un jugador muy profesional y las noticias ayer no fueron buenas", lamentó Flick. Sobre el regreso de Gavi y De Jong, tiró de prudencia: "Es importante que se incorporen poco a poco y con la carga de trabajo. Gavi está entrenando, hace los rondos como Frenkie y tenemos que ir con cuidado".

LA MASIA ELOGIOS PARA TONI Y GUILLE, LOS MÁS JÓVENES DE LA LISTA

## "No he tenido dudas con ellos"

Ante las distintas bajas que han sacudido al equipo, Flick tiró sin complejos otra vez de La Masia. El alemán tiene claro que la cantera azulgrana es un signo de identidad innegociable: "Lo que puedo decir es que estoy de acuerdo que tenemos una situación de club concreta, y La Masia es nuestra identidad, estamos orgullosos. Tenemos a dos chicos de 16 años con los primos Fernández", puntualizó. Sobre la convocatoria de Toni y Guille, el entrenador fue contundente en la defensa de su apuesta: "Cuando empecé a trabajar con el equipo este verano, Toni tenía todavía 15 años, tiene la base para ser un muy buen futbolista y Guille también. La Masia hace que los jugadores se desarrollen muy bien. Estoy muy impresionado por su trabajo. Hay mucha calidad. Es muy buena noticia tenerlos a ambos entre nosotros. No he tenido dudas con ellos en el momento de traerlos aquí".



Guille, convocado ante el Mónaco // DANI BARBEITO

## Una derrota cruel para un gran Girona

ue una noche histórica en París a la que le sobraron cinco minutos. El equipo de **Míchel** demostró que está preparado para competir contra cualquier equipo, pero un regalo en el minuto 90 le impidió llevarse un empate con sabor a victoria. Fue una lástima, una pena y una desgracia. Todo a la vez en un digno debut europeo que demuestra que el Girona no viajó a Francia de turismo. Plantaron cara a uno de los grandes de Europa y, si bien es cierto que en la segunda parte renunciaron al ataque, la imagen final es muy buena.

El fútbol en muchas ocasiones es muy cruel. Digo esto porque tras resistir 90 minutos es muy triste ver cómo desaparece cualquier esperanza por un error del portero. No obstante, plantaron cara al todopoderoso PSG de Luis Enrique y eso quedará en los anales de la historia.

Le faltó al Girona ser más atrevido en algunos momentos de la segunda parte, pero es comprensible en un equipo con un presupuesto de unos 60 millones de euros frente a otro de más de 600. La diferencia numérica es abismal, aunque no se demostró sobre el terreno de juego.



Los jugadores del Girona agradecieron el apoyo de su afición // AP

## Los gerundenses deben estar orgullosos de su equipo; hay que felicitar a Michel y a sus futbolistas por competir hasta el final

En fin, que los gerundenses deben estar orgullosos de su equipo, aunque el desenlace final fuese tan cruel. De cualquier manera, hay que felicitar a **Míchel** y a sus futbolistas por competir hasta el final.

HOY LE TOCA AL BARÇA Seguro que Hansi Flick ha to-

mado nota a lo sucedido en París y al resultado del City en su propio estadio. Los de **Guardiola** solo consiguieron empatar en casa frente al Inter. Pues eso, que contra el Mónaco no vale relajarse. Ya demostraron en el Gamper que practican un buen juego y son muy competitivos. Además, habrá que ver

cómo evoluciona esta nueva Champions en la que cualquier partido puede resultar decisivo. Solo llevamos una jornada, pero ya hemos visto algunas sorpresas.

JOAN VEHILS DIRECTOR DE SPORT

BARCA JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024



## **AS MÓNACO**

## **CHAMPIONS LEAGUE**

1ª JORNADA

## FC BARCELONA



## **SUPLENTES**

- 3. Maripán
- 4. Teze
- 8. Matazo
- 9. Baloguin
- 13. Mawissa
- 14. Jakobs
- 18. Minamino
- 20. Quattara
- 21. Ilenikhena
- 37. Diop
- 40. Stawiecki (p)
- 41. Michal
- 42. Bouabré
- 50. Lienard (p)

Por sanción: -

BAJAS Por lesión: 1. Majecki (p)



## **ENTRENADOR**

54 años



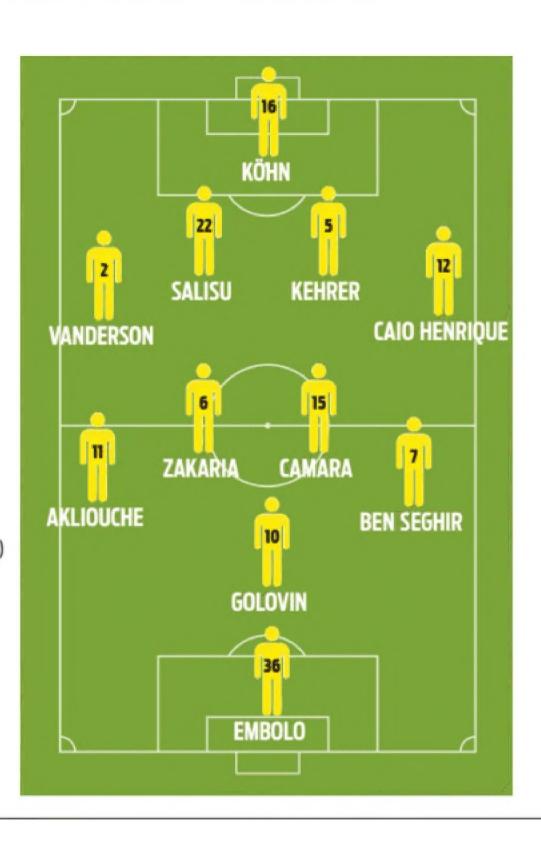

## **LOUIS II**

18.525 espectadores



## 21.00 h



ÁRBITRO **Allard Lindhout** (Países Bajos)



Siga en SPORT.ES el partido al minuto y vea todos los goles

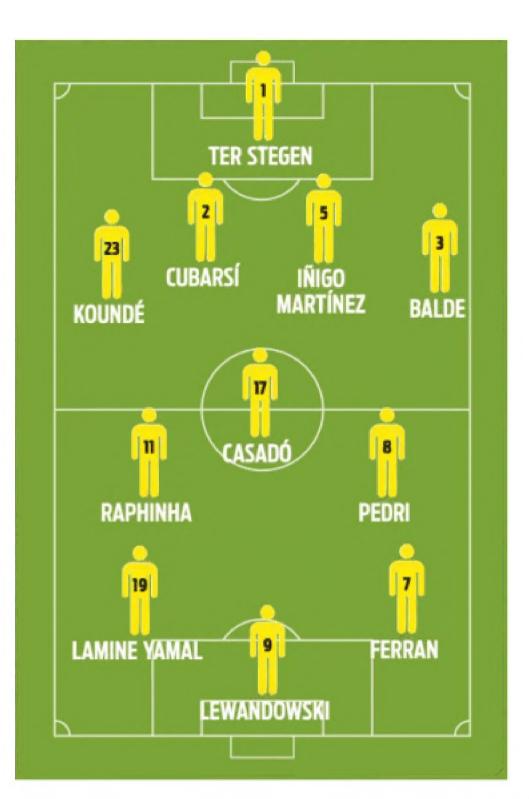

## **SUPLENTES**

10. Ansu Fati 13. Iñaki Peña (p) 14. Pablo Torre 18. Pau Víctor 24. Eric 26. Astralaga (p) 32. Héctor Fort 35. Gerard Martín 36. Sergi Domínguez 39. Cuenca 41. Guillermo 42. Toni Fernández

## BAJAS

Por lesión: 4. Araujo; 6. Gavi; 15. Christensen; 16. Fermín; 20. Olmo; 21. De Jong; 28. Marc Bernal Por sanción: 4. Araujo



## **ENTRENADOR**

Hansi Flick 59 años 1ª temporada

**PREMIO** LOS PRIMOS FERNÁNDEZ SE ESTRENAN EN CHAMPIONS

## Flick se lleva a seis Juveniles a Mónaco

El técnico germano llama a Toni y Guille, de 16 años, a Cuenca, Cubarsí y Lamine (17) y a Héctor Fort (18) para el debut europeo

SERGI CAPDEVILA Barcelona

El Barça viajó ayer rumbo a Mónaco. Hizo noche en Niza, donde vela armas para el estreno de Champions de este jueves a las 21:00 en el Estadio Louis II. Flick se lleva a todos los disponibles de la primera plantilla y echa mano de la cantera para rellenar los vacíos de Dani Olmo y Fermín López.

Olmo estará de baja entre cuatro y cinco semanas, aproximadamente las que se perderá Fermín tras lesionarse este martes en el día que regresaba de sus problemas musculares en el bíceps femoral. Dos reveses inesperados e importantes para Hansi Flick. Sobre todo el de un Dani Olmo, que se ha convertido en imprescindible y cuyo impacto inicial en el Barça ha sido mayúsculo.

SIN MIRAR EL DNI El martes el técnico de Heidelberg llamó para entrenarse con la primera plantilla a Toni Fernández. El habilidoso extremo, una de las grandes revelaciones de este tramo inicial de curso con el Barça Atlètic, se sumó a su primo Guille, que ya fue convocado para Girona pero no debutó (hubiera sido el segundo más joven de la historia en hacerlo tras Lamine). Ayer, como había avanzado SPORT, ambos repetían con Flick en la última sesión antes de poner rumbo al Principado. Guille es interior y puede cubrir la baja de Fermín, mientras que Toni tiene todo el sentido que entre en la lista para la Champions. La idea en el once es

que Raphinha haga de Olmo y que Ferran se ubique como extremo izquierdo. De esta forma, la alternativa del menor de los primos Fernández es clave. A ellos se les unía el central Andrés Cuenca.

A pesar de tratarse de dos chicos de 16 años y otro de 17, si por algo ha destacado hasta ahora Flick es por no mirar el DNI. Bajo su batuta ya han debutado Gerard Martín, Marc Bernal, Sergi Domínguez y Pau Víctor. Veremos si decide hacer debutar a alguno. En caso de que se estrene Toni, adelantaría a Lamine como el más joven de la historia del Barça en jugar Champions. El entrenador alemán se lleva a seis juveniles al estreno en Champions: dos chicos de 16 (Guille y Toni), tres de 17 (Cuenca, Lamine y Cubarsí) y uno de 18 (Héctor Fort).



Guille y Toni Fernández han entrado en la convocatoria para Mónaco // DANI BARBEITO

## El 'fichaje' que nadie esperaba en el Barça

oy, después de una larga espera tras la cesión de la temporada pasada al Brighton y la inoportuna fascitis plantar de la pretemporada, Ansu vuelve a sentirse futbolista. Y futbolista del Barça, por fin, tras entrar en la convocatoria contra el Mónaco en el que será el debut de los azulgranas en la nueva Liga de Campeones.

Esta vez, a diferencia de épocas pasadas cuando se le nombró heredero con el '10' de Messi, el delantero regresa sin presión, para ser una pieza más en una máquina engrasada que en este inicio de curso está funcionando a las mil maravillas con Flick a la cabeza.

Con Ansu, como su fatídica lesión en 2020, queda ya muy lejos esa necesidad de convertirle en el salvador del equipo. Esos días ya son historia.

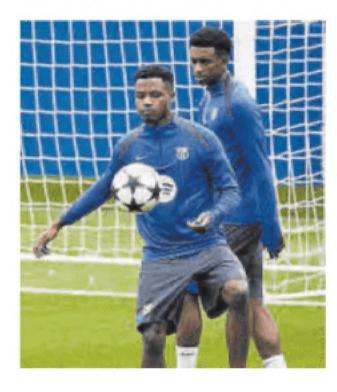

La mejor noticia posible para la afición y el propio jugador es que Fati podrá dedicarse tan solo a disfrutar y aportar su calidad, que no es poca. Cierto es, y más viendo sus partidos en la Premier League con el Brighton, que ya no goza de esa chispa que le hacía un diablo en espacios pequeños. Tampoco de su anterior punta de velocidad. Pero sigue siendo un jugador tocado por una varita dentro del área, privilegiado en los últimos metros, algo que seguro que sabrá aprovechar Flick para su Barça. Pocos le esperaban ya, con su figura siempre en la puerta de salida hasta el último momento del mercado. Ahora, con el estreno de la nueva Champions, ha llegado su hora. Que la aproveche y más en un contexto en el que no sobran efectivos, como si de un fichaje inesperado se tratara. Que te vaya bien en tu regreso,

**Ansu**, porque tu suerte será la de todo el barcelonismo que un día soñó contigo como la nueva esperanza del club. Sal y disfruta.

VÍCTOR GONZÁLEZ

**OPORTUNIDAD** FERRAN TORRES ENTRARÁ EN EL ONCE POR DANI OLMO

## El 'Tiburón' siempre está a punto en Europa

El delantero del Barça será baja ante el Villarreal por sanción, pero antes podrá demostrar en Mónaco que es un futbolista habituado a rendir a gran nivel en duelos de exigencia

JORDI GIL Barcelona

Hansi Flick tiene muy definido el once con el que debutará hoy en la Champions League con el FC Barcelona en Mónaco. No podrá repetir por tercera vez alineación debido a la lesión de Dani Olmo, pero parece claro quién será su sustituto: Ferran Torres.

El alemán moverá sus fichas ofensivas, situando a Raphinha por detrás de Lewandowski, mientras que Ferran jugará por la izquierda. Por su parte, el delantero polaco y Lamine Yamal se mantendrán en sus posiciones naturales.

CONSTANCIA Desde que llegó al Barça en el mercado de invierno de la temporada 2021-22, Ferran ha conseguido 8 goles y 4 asistencias en 21 partidos europeos. Una cifra muy destacable para un jugador que ha tenido que aprovechar al máximo cada minuto que le daba Xavi Hernández y ahora está haciendo lo mismo con Hansi Flick. La baza de Ferran Torres es una garantía por su polivalencia y sus números en competiciones internaciona-



Ferran Torres es una garantía en sus dos temporadas y media en el Barça en torneos continentales // DANI BARBEITO

**DESDE SU LLEGADA** AL FC BARCELONA. HA MARCADO 8 GOLES **EN LOS 21 PARTIDOS** QUE HA DISPUTADO EN COMPETICIÓN EUROPEA

les demuestran que es un especialista en partidos de gran exigencia. En el ejercicio 2021-22, recién llegado en el mercado de invierno, firmó dos goles y dos asistencias en la Europa League. La campaña siguiente, la 2022-23, logró tres goles en la Champions League y dio una asistencia. En la pasada, 2023-24, volvió a firmar tres dianas y otra asistencia. Por tanto, su constancia en Europa es incuestionable. En total, contando sus participaciones europeas con el Manchester City y el Valencia, Ferran Torres ha marcado 14 tantos en 41 duelos. En cuanto a la selección, a sus 24 años ya ha sido internacional en 47 ocasiones y ha conseguido 21 dianas, superando al mítico Zarra.

INTOCABLE EL MÍSTER INSISTIÓ PARA SU INSCRIPCIÓN EN LALIGA Y EN EUROPA TAMBIÉN MANDARÁ

## Iñigo Martinez, el seguro de Flick

JORDI GIL Barcelona

Hansi Flick llegó al FC Barcelona con las ideas muy claras y con la intención de dar cancha a los jugadores de La Masia, pero siempre arropados por algún otro futbolista con experiencia. Este fue el caso de Iñigo Martínez.

El central de Ondarroa llegó en buena forma tras las vacaciones y se puso pronto a tono. No quería repetir la experiencia de la pasada temporada cuando una pequeña intervención en el tendón de aquicostó entrar en juego. FICHAJE DE XAVI Iñigo fue un fichaje pedido por Xavi Hernández,

les le obligó a trabajar de forma in-

dividualizada mucho tiempo y le

pero muy valorado desde la dirección deportiva, comandada por Deco. Sus números demuestran que el futbolista de 33 años es un jugador imprescindible para Flick.

El vasco ha disputado los 450 minutos de los cinco primeros partidos de Liga, compartiendo siempre titularidad con Pau Cubarsí, al que está guiando y enriqueciendo su



Iñigo se ha ganado el sitio // D. BARBEITO

potencial defensivo. Cubarsí ha estado más protegido y Flick lo ha sustituido en tres ocasiones con la presencia de Christensen, Sergi Domínguez y Koundé al lado del ex del Athletic Club.

Los registros de Iñigo Martínez dan la razón a Hansi Flick, quien en verano pidió con insistencia que Iñigo Martínez fuera inscrito en primer lugar entre los jugadores que en principio no entraban en la plantilla por el límite salarial de LaLiga.

Ahora le toca el turno de la Champions y comandará la zaga frente al Mónaco.

# SE BUSCA













JULES KOUNDÉ EL DEFENSA PIDE QUE LOS JUGADORES SEAN ELLOS MISMOS Y "PROGRESAR"

## "El objetivo es competir, queremos más que los cuartos del año pasado"

El defensor francés del FC Barcelona aseguró en rueda de prensa que "el equipo entiende muy bien lo que quiere Flick" y explicó que el técnico alemán "es un entrenador muy cercano" y que su staff "presta atención a muchos detalles"

**FERRAN CORREAS** 

Barcelona

Jules Koundé, como todo el Barça, está protagonizando un gran inicio de temporada. Buena parte del mérito del cinco de cinco en la Liga lo tiene el nuevo entrenador, Hansi Flick. Así lo reconoce el francés. "El equipo entiende muy bien lo que quiere Flick, es un entrenador muy cercano, su staff presta atención a muchos detalles y tenemos equipo para jugar como quiere. Cada uno hace bien su trabajo, empezando por los delanteros que presionan bien, recuperan y generan más ocasiones de gol. Podemos tener el partido más controlado", explicaba el defensa en la sala de prensa del estadio Louis II de Mónaco. Una de las claves del cambio está en el aspecto físico, aunque Koundé cree "que no hay que tirar a la basura lo que ha hecho Xavi: "Es una nueva forma de trabajar que encaja con el equipo y le estamos entendiendo bien, exige siempre intensidad y que estemos concentrados".

El buen arranque liguero espera el francés que se traslade a la Champions, mostrándose ambicioso: "El objetivo cuando juegas en este club es ganar la competición, sabemos que hay muchos equipos de máximo nivel. Hay un nuevo formato al que nos tenemos que adaptar, el objetivo es competir, ser nosotros mismos y progresar, queremos más que los cuartos del año pasado".

Koundé cree que está en uno de los

"ES UNA NUEVA FORMA
DE TRABAJAR, ENCAJA
CON EL EQUIPO, EXIGE
SIEMPRE INTENSIDAD
Y QUE ESTEMOS
CONCENTRADOS"

"EL OBJETIVO CUANDO JUEGAS EN ESTE CLUB ES GANAR LA COMPETICIÓN, PERO HAY MUCHOS EQUIPOS DE MÁXIMO NIVEL"

mejores momentos desde su llegada al Barça, a pesar de reiterar que no está jugando en su posición: "No es mi posición natural porque soy central, pero me gusta el desafío y mejorar. Es lo que he querido hacer desde pequeño, da igual donde me pongan, intento dar lo máximo".

SOBRE EL RIVAL Del Mónaco, explica que ya les avisó en el Gamper, que acabó con derrota azulgrana (0-3), aunque reconoce que el momento del partido no es el mismo. "Es distinto, pero es cierto que es un partido que te puede servir, seguro que hemos aprendido de lo que hicimos mal. Es cierto que es otra competición, que ha pasado tiempo y llegamos en un buen momento, pero ellos también, presionan, tienen intensidad y llevan tres victorias", expuso.



Jules Koundé espera que el buen arranque liguero del FC Barcelona se traslade también a la Champions League // JAVI FERRÁNDIZ

## Koundé apoya la huelga de futbolistas

Los futbolistas están cerca de decir basta. El calendario cada vez está más cargado de partidos y han empezado a alzar la voz porque nadie les hace caso. Rodri, internacional español del Manchester City, dijo hace unos días que deberían ir a la huelga.

Sus palabras las apoya Jules Koundé. "Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Rodri. El calendario se alarga cada año y tenemos menos tiempo de descanso. Venimos de tres o cuatro años diciéndolo y nadie nos hace caso, no se escucha a los máximos protagonistas. Va a llegar un momento que habrá que ir a la huelga porque será la única manera de que nos escuchen. Es un riesgo y cada vez hay más lesiones. Ahora llega el Mundial de Clubs, más partidos y menos descanso. Vamos a tener unos 70 partidos por temporada. Es una locura", dijo el jugador en la previa del partido entre el Mónaco y el Barça.

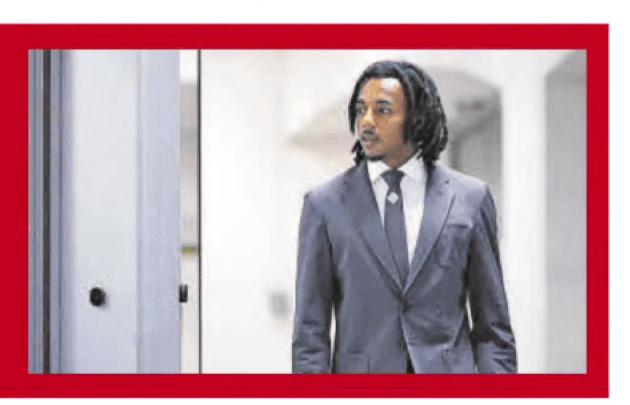

SPORT JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PUBLICIDAD 1

## Evento. Sostenibilidad



## ACCIONA OPEN DE GOLF DE MADRID

# Un evento con impacto medioambiental positivo

A pocos días de que dé comienzo el torneo, se ha celebrado una mesa de expertos en Madrid bajo el título 'Golf: un deporte descarbonizado'

El próximo 26 de septiembre dará comienzo el ACCIONA Open de Golf de Madrid y para ir calentando motores, se ha celebrado en la capital una interesante mesa de expertos organizada por Prensa Ibérica con el patrocinio de ACCIONA, para demostrar que el golf puede ser un deporte descarbonizado.

Joaquín Mollinedo, director general de RRII, Comunicación y Marca de ACCIONA ha sido el primer ponente en tomar la palabra, señalando que la intención de AC-CIONA, más allá de ser patrocinador del torneo es 'definir un plan de medidas sostenibles que puedan aplicarse para hacer un evento diferencial en el mundo del golf'.

ACCIONA, líder mundial en la provisión de soluciones regenerativas para una economía descarbonizada, patrocina desde el año 2021 este torneo que organiza Madrid Trophy Promotion con un compromiso claro, que 'el impacto del evento sea positivo', tal y como ha indicado Mollinedo. Para ello, cada año se aplican medidas específicas en ámbitos de movilidad, circularidad de materiales, control de emisiones o gestión del agua, con el objetivo de que el ACCIONA Open de Golf de Madrid sea cono-

cido a nivel mundial no solo por su nivel deportivo sino por el impacto positivo que puede generar.

Hasta la presente edición, una de las medidas básicas que se ha llevado a cabo ha sido la compensación y reducción de las emisiones de carbono, para que el entorno medioambiental y la atmósfera estén más limpias que antes de celebrarse el torneo. Para ello, primero se han medido las emisiones y luego se han aplicado soluciones restaurativas basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles; de hecho, ya se han plantado más de 7.000 vinculados al evento, de los cuales unos 3.000 están situados en el campo de la Real Federación Española de Golf.

La principal novedad de esta edición del ACCIONA Open de Golf de Madrid es, según Mollinedo 'que sea water positive'. Para ello se va a medir el consumo hídrico del evento y se va a compensar con la generación de agua desalada a través de alguna de las instalaciones de ACCIONA incrementando en un 10 % esa producción respecto al consumo del torneo, dedicando ese recurso nuevo para sofocar ámbitos de estrés hídrico.

Otro de los invitados a esta me-

## Jugadores neutros en carbono

Todos los expertos participantes en la mesa 'Golf: un deporte descarbonizado' han coincidido en la importancia de que los deportistas se impliquen y muestren su compromiso con la sostenibilidad, ya que son espejos en los que se mira la sociedad. Este año, además, el ganador del Acciona Open de Golf de Madrid, recibirá un simbólico galardón que le permitirá compensar sus propias emisiones de CO2 durante los próximos 10 años. 'Nosotros medimos las emisiones sobre estándares de comportamiento que puede llegar a producir un jugador de golf con su caddie y sus desplazamientos', indica Joaquín Mollinedo. 'Estas emisiones se multiplican por 10 (años) y se compensa o bien con créditos de carbono en nuestras instalaciones o bien con medidas basadas en la naturaleza, como replantando árboles'.

sa de expertos, Jorge Sagardoy Fidalgo, director gerente de la Real Federación Española de Golf, ha ofrecido datos muy significativos como que España es líder en el uso de agua reciclada en los campos de golf en Europa. 'En Madrid hay un anillo morado del Canal de Isabel II donde nos conectamos todos los campos y regamos con agua reciclada que pagamos al canal y es agua que se tira', ha señalado como ejemplo. Además, ha destacado durante su intervención que 'el golf siempre está invirtiendo en nuevas tecnologías, en eficiencia energética, en cómo puede usar mejor el agua y, en definitiva, en sostenibilidad'.

El tercer experto, Gerard Tsobanian, CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de ACCIONA Open de España se ha mostrado muy comprometido con la descarbonización del evento. Para ello es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora. Y, entre sus nuevos retos, destaca, por ejemplo, el uso de fertilizantes bio que 'ya existen, pero tenemos que empezar a utilizar'.

## **OPINIONES**



Joaquín Mollinedo

Director general de RRII, Comunicación y Marca de Acciona

«Hay que destacar la unidad en el golf y el gran secreto es que vamos todos juntos en la misma dirección para progresar en sostenibilidad»



## Jorge Sagardoy

Director gerente de la Real Federación Española de Golf

«Todos tenemos la aspiración de que este evento se convierta en un referente a nivel mundial no solo de excelencia deportiva sino de compromiso con ese impacto positivo de la sostenibilidad»



**Gerard Tsobanian** 

CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de Acciona Open España

«Es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora» 12 BARÇA JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SPORT

## ALERTA MÁXIMA HAY QUE ACTUAR CON CAUTELA

# Mimos a Gubarsí

Cuerpo técnico, preparadores físicos y servicios médicos vigilan al milímetro la actividad y carga del canterano en este tramo inicial de temporada a causa del verano que tuvo

TONI JUANMARTÍ Barcelona

En el FC Barcelona siguen a Pau Cubarsí casi hasta cuando va al baño. Dicha exageración ayuda a entender cómo de intenso es el seguimiento que se le está haciendo al canterano. Tanto cuerpo técnico como preparadores físicos y servicios médicos vigilan al central con lupa en este tramo inicial de temporada. Su caso está marcado en rojo a

causa del verano que tuvo.

Quedarse fuera de la Eurocopa en el último momento -y de forma difícil de entender- ya significó de por sí una decepción para el de Estanyol, pero además, eso conllevaba disputar los Juegos Olímpicos y, por consiguiente, no poder trabajar a las órdenes de Hansi Flick durante la pretemporada. Humilde e inteligente, Pau sabía de la importancia de ejercitarse con el nuevo técnico tanto como fuera posible en verano. Un cambio en el banquillo resetea galones y el central no quería perder su posición privilegiada.

Cubarsí ganó el oro el 9 de agosto y dos días después se incorporó ya al Barça. En aquel momento quedaba solo una semana para el inicio de LaLiga, por lo que el elenco de Flick ya estaba en unos niveles de entrenamiento de estricta competición. Pau llegaba con ritmo tras los Juegos, es cierto. Es decir, por aquel entonces no necesitaba ninguna preparación. El problema fue que antes de la cita en París, a la que acudió tras sus vacaciones, el canterano no pudo hacer una pretemporada de calidad. O al menos no con los mismos cuidados y mimos que sí tuvieron quienes empezaron a trabajar con Flick y Julio Tous, responsable de la preparación física, desde el primer día.

#### **SUSTITUIDO TRES VECES** En

el Barça tomaron nota de la situación particular de Pau y todas las partes coincidieron en que había que actuar con máxima cautela. De ahí que en estas cinco primeras jornadas de Liga el zaguero haya sido tres veces sustituido en el minuto 60. Flick quiere evitar sobrecargarle y sabe que en el tra-



Tanto cuerpo técnico como preparadores físicos y servicios médicos vigilan a Cubarsí con lupa // EFE

mo final de los encuentros, cuando hay más fatiga, es más probable que se produzcan los contratiempos.

**ROTACIÓN A LA VISTA** Para más inri, otros dos compañeros que no tuvieron el verano ideal a nivel de preparación, Dani Olmo y Fermín, han caído lesionados. Esto no ha hecho más que incrementar los niveles de vigilancia respecto a Cubarsí -si es que es posible-. Ahora viene un tramo muy exigente de calendario y la idea es que el de Estanyol siga teniendo descansos, tanto ahorrándose ratitos finales si el marcador es favorable como incluso alguna suplencia para descansar. Eric, Sergi Domínguez y Héctor Fort, este último desplazando a Koundé al eje, son las alternativas que maneja Hansi mientras no vuelve Christensen.

EN LAS CINCO
PRIMERAS JORNADAS
DE LIGA EL ZAGUERO
HA SIDO TRES VECES
SUSTITUIDO SOBRE
EL MINUTO 60

LOS PREPARADORES FÍSICOS LE HAN DADO EN VARIAS OCASIONES UN DESCANSO EXTRA LOS DÍAS DESPUÉS DE PARTIDO En lo que va de Liga ya van varias veces que el cuerpo técnico y los preparadores físicos le han dado un descanso extra los días después de partido, ya que en más de una ocasión Pau se ha sentido cargado muscularmente. La comunicación con Flick y sus ayudantes es constante, pues el cuerpo técnico chequea cada dos por tres las sensaciones del defensa.

Este pasado domingo, en Montilivi, Cubarsí se acercó a la banda a los pocos minutos de comenzar la segunda mitad. Lo hizo para pedir una especie de suplemento -algo parecido a un vinagre- que alivia la fatiga y tensión muscular acumulada. Viendo que Olmo había logrado el 0-3 nada más volver de vestuarios, Flick no dudó en quitar del campo a Pau. El teutón sabe que el central de 17 años es una pieza básica y lo protege tanto como puede.

## ¿Qué pensará Xavi Hernández?

PARTII

DAD

s una pregunta que pienso de forma recurrente: ¿Qué pensará Xavi? Ahora que todo va de cara, que la pelota entra, que todos son más guapos... Acertadamente, a mi parecer, se ha apartado de los focos: por el bien del club, de su heredero y por su salud mental. Alguno debería tomar nota. Un año sabático no le estará viniendo mal, tras ser el capitán de un transatlántico que hacía aguas y que lo llegó a reflotar. Hoy el Barça se estrena en la Champions. Aquella en la que hace unos meses, por detalles, pudo acariciar su final. Pero los culés recuperaron las ganas de ir al estadio, de encender la tele y de bajar al bar. Una especie de libido inesperada se apoderó de la afición. Breve, pero intensa.

A **Xavi** le pudo la presión y las expectativas que había depositadas en él. Si había salido bien con **Guardiola**, ¿por qué no se podía repetir con él? Que nos sirva de lección. La delicada situación económica del club ha hecho que la plantilla de esta año sea, casi, la misma que la



DANI BARBEITO

## Le pudo la presión y le faltó autocrítica, pero puso fin al cortoplacismo de sus predecesores

del curso anterior. Queda claro que el vestuario necesitaba un cambio de chip. Le faltó autocrítica y, en ocasiones, parecía que protagonizaba 'El traje nuevo del emperador', pero tuvo la salida más esperpéntica que se recuerda en este club. Un patético vodevil con lágrimas y los volantazos improvisados que caracterizan a esta junta. El cómo acabó mancillando el qué.

Tras unos años de inestabilidad, **Xavi** asumió el reto de su vida y plantó unas semillas dejando de lado el cortoplacismo en el que sus predecesores estaban instalados. **Lamine**, **Cubarsí**,

Fermín, Casadó, Fort... Tengamos memoria. Y no tengan ninguna duda: Xavi se alegra, como el que más, del gran inicio de este nuevo Barça.

ADRIÀ FERNÁNDEZ

SPORT JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 BARÇA | 13

**EL RIVAL** ADOLF HÜTTER, TÉCNICO DEL CLUB MONEGASCO

## "Les fue bien perder el Gamper"

El entrenador del Mónaco, que debuta en Champions, destacó el potencial de Robert Lewandowski, el talento de Lamine Yamal y el giro que ha dado el FC Barcelona de Hansi Flick desde la victoria del equipo monegasco en el torneo Joan Gamper

**IVAN SAN ANTONIO** 

Adolf Hütter, entrenador del Mónaco, fue el primero en abrir fuego en la eliminatoria que enfrenta a su equipo y al Barça hoy en Montecarlo. Los blaugrana llegan al partido como un ciclón después de cinco jornadas consecutivas en la Liga, con parón internacional incluido, en las que ha jugado un fútbol extraordinario y ha contado por victorias sus duelos. De hecho, el único encuentro perdido hasta la fecha por los azulgranas fue ante su próximo rival.

Para el técnico austriaco, que de-

"NO PODEMOS COGER ESE PARTIDO COMO REFERENCIA; FLICK HA PODIDO INSTAURAR UN SISTEMA MUCHO MEJOR"

"NO HAY QUE PARAR A LAMINE DE FORMA INDIVIDUAL, YENDO AL BAÑO CON EL, SINO QUE SOLO LO VEO DE FORMA COLECTIVA"

buta en la Champions pese a su dilatada carrera, precisamente este resultado es que el que convierte al Barça en mucho más peligroso de lo que ya era incluso antes: "Creo que al Barça le fue bien perder en el Gamper. Desde entonces está jugando muy bien, lo ha ganado todo, con diecisite goles a favor" en cinco encuentros. En ese sentido, entiende que "no podemos coger ese precedente como referencia. Ha cambiado mucho y Flick ha podido instaurar su sistema mucho mejor, pero nosotros estamos también preparados", avisaba desde la ciudad deportiva del conjunto monegasco.

Uno de los dolores de cabeza para Hütter ante el Barça será parar a Lewandowski, pero también a Lamine Yamal. Del polaco, que fue autor de hasta doce goles con el Bayern mientras el hoy entrenador del Mónaco dirigia al Eintracht y al Borussia Mönchengladbach, asegura que "le tengo un respeto especial". Algo que empieza a ganarse el de Mataró con solo diecisiete años: "Tiene muchisimo talento y marca la diferencia, como se puedo ver contra el Girona".

#### SIN MARCAJE INDIVIDUAL NO

habrá, sin embargo, marcaje especial. "Le tenemos que parar como equipo, no soy partidario de ponerle un hombre encima de forma es-

pecífica", comenta quien dirige a un Mónaco que solo ha encajado un gol esta temporada y que espera dar mucha guerra en el Luis II. En una entrevista a EFE, dijo que "no temo a ningún oponente, pero tengo mucho respeto por uno de los

más grandes clubs del mundo.

Tienen a Robert Lewandowski arri-

ba, con quien coincidí en la

Bundesliga; Lamine Yamal, que

marcó (el domingo) dos goles, con

una tremenda zurda, un joven talentoso, jugador top; Dani Olmo, a quien también conozco de la Bundesliga y es top, uno de los mejores en Europa; también Raphinha". Agregó sobre Lamine que "cuando era jugador, muchos de mis entrenadores estaban a favor de marcar a los oponentes incluso cuando iban al baño (risas). No, en serio, lo que queremos es frenarlo como un equipo, no soy el tipo de entrenador que

ordena marcajes al hombre". Al igual que Flick, Hütter entrenó en Alemania: "Es una gran Liga, con calidad, una de las mejores del mundo. Yo guería entrenar fuera, en la Liga francesa, que es muy diferente, de una calidad muy alta, bastante física. Estoy contento de estar aquí. Hansi Flick ganó en un año con el Bayern de Múnich seis o siete títulos. Dirigir a la selección alemana le abrió las puertas del Barcelona".

Adi Hütter debuta en la Champions pese a su dilatada carrera // EFE



DEBUT EL JUVENIL A DEL BARÇA SE ESTRENA EN EUROPA EN EL CAMPO DEL MÓNACO

## Pedro Soma, 'refuerzo' para la Youth

Estreno europeo del Juvenil A de Belletti en el campo del Mónaco con la base del equipo que ha iniciado la competición liguera con tres victorias. Soma y Juan Hernández bajan del filial

JAUME MARCET

Barcelona

El Barça quiere estrenarse en la Youth League con grandes sensaciones. Juliano Belletti viajó a Mónaco con 20 jugadores con la presencia del centrocampista Pedro Soma. El internacional sub-19 con Estados Unidos, después de debutar con el Barça Atlètic en Salamanca, podría estrenarse con el Juvenil A en el principado de Mónaco. Además de Soma, cedido es-

ta temporada por el Cornellà, el aragonés Juan Hernández también jugó este fin de semana con el Barça Atlètic. Del resto de la convocatoria destacan los centrocampistas Quim Junyent y Xavi Espart también han participado con el filial en este inicio de temporada y Yako y Pradas han sido convocados por Albert Sánchez en más de una. ocasión. No han sido citados por Belletti porque el Barça Atlètic juega el sábado Kochen, Landry, Olmedo, Pau Prim, Darvich ni Pedro Rodríguez.

Además hay que tener en cuenta que Flick ha convocado a los primos Fernández Casino y a Cuenca que por edad tendrian que estar en condiciones normales con el Juvenil A.

ESPECIAL Los nueve puntos sumados en las tres primeras jornadas del campeonato doméstico "nos dan confianza y nos ayudan a que los jugadores estén preparados para ayudar al filial y al primer equipo cuando se les necesite": Así se expresa un Juliano Belletti que se estrena como míster del Juvenil A en Europa y que se ha esforzado en "transmitir seguridad a mis jugadores para que den lo mejor de ellos mismos, el ADN Barça y hemos trabajado para poder jugar a lo nuestro".

## Mónaco - FC Barcelona

15.00 h. M+ Vamos Arbitro: Bence Csonka (Hungria) Stade de Formation AS Mónaco



Pedro Soma viajó a Mónaco // FCB

14 BARÇA JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SPORT

**PATROCINIO** AVANCE EN LAS NEGOCIACIONES

# El Barça y Nike siguen acercando posturas

Nueva reunión entre las dos partes. A la entidad blaugrana le gustaría cerrar la renovación del contrato entre los meses de octubre y noviembre

FERRAN CORREAS

Barcelona

El FC Barcelona y Nike siguen avanzando en un acuerdo que debe acabar con la renovación del contrato que ambas sociedades tienen hasta el 2028. Hace meses que se negocia esa ampliación y el martes se produjo un nuevo encuentro entre las partes. Según 'Jijantes', una delegación de Nike encabezada por Albert Baronet, director de marketing para el sur de Europa, estuvo en las oficinas del club azulgrana.

El presidente Joan Laporta, en la rueda de prensa que ofreció hace un par de semanas, explicó que el contrato podría estar ya firmado y que les hubiese dado 'fair play' y llegar a la regla del 1-1, pero que el Barça prefirió esperar para lograr el mejor contrato del mercado.

La idea del club sigue siendo ir avanzando en las negociaciones y cerrar un acuerdo antes de final de año. Los meses de octubre y noviembre están marcados en rojo en el calendario. De hecho, lograr la renovación con Nike es muy importante para el club, pues llevará a la entidad al 1-1 en el próximo mercado de invierno, algo necesario para que pueda seguir jugando Dani Olmo, pues el de Terrassa está inscrito en LaLiga de forma provisional por la lesión de Andreas Christensen.

Según algunas informaciones, el nuevo contrato entre Nike y el Barça reportará al club azulgrana unos 90 millones de euros fijos más variables por temporada, además de una prima de renovación que estaría sobre los 100



## UNA DELEGACIÓN DE NIKE ENCABEZADA POR ALBERT BARONET, DIRECTOR DE MARKETING, ESTUVO EL MARTES EN LAS OFICINAS DEL CLUB

millones de euros. En cuanto a la duración del contrato, el Barça querría renovarlo por diez años, mientras que la multinacional norteamericana pretendía hacerlo por quince.

Además de la duración del contrato y el dinero, otros aspectos a negociar hacen referencia a BLM, sociedad de la que Nike querria asegurarse un porcentaje, algo de lo que el Barça no quiere ni oir hablar. También se negocia el e-commerce y que el club pueda vender sus camisetas online.

Las relaciones entre el Barça y Nike han mejorado, pero tuvieron momentos muy difíciles cuando Laporta decidió denunciar el contrato con la multinacional de ropa deportiva y se planteó cambiar a Puma o crear una marca propia. Todo ello cambió cuando un juzgado dio la razón a Nike, prohibiendo al Barça negociar con otra marca hasta el 2028. Desde entonces, ambas instituciones empezaron a negociar un nuevo contrato.

Barça y
Nike siguen
avanzando
en un
acuerdo
que debe
acabar con
la
renovación
del
contrato
hasta el
2028
//FCB

**ACADEMIAS** EN MOLLET Y EN ITAGÜÍ

## Arranca la actividad de la fundación Eleven de Alexia

Más de 30 profesionales trabajan con las cien niñas que empiezan en cada una de las sedes

El tiempo de espera ha llegado a su fin y, por fin, arranca la actividad de la fundación Eleven de Alexia Putellas tanto en su Mollet del Vallès natal como en Itagüí, Colombia.

A principios de junio, después de la final de la Champions, la capitana del Barça y de la selección española inauguró la academia en la ciudad que la vio crecer y a finales de 
ese mismo mes, durante sus vacaciones, viajó a Colombia para inaugurar la de Itagüí.

Esta semana, coincidiendo también con el inicio de la actividad escolar en septiembre, se ponen en marcha las academias de ambas sedes. Cien niñas de entre ocho y dieciséis años arrancan en Mollet y otras cien, de entre seis y dieciséis, en Colombia. Durante estos meses, todo el equipo de trabajo de la Fundación ha recibido formación complementaria para que los centros puedan trabajar de la misma forma. En las dos sedes trabajan más de treinta profesionales, del ámbito social y del deportivo, involucrados en el desarrollo de toda la actividad, objetivos, contenidos y competencias de la metodología de trabajo.

Alexia Putellas quería "cambiar el mundo" y aprovechó su influencia como deportista y referente para crear un proyecto que pudiese dar acceso y oportunidades a todas las niñas, que "siempre ha sido una de mis mayores inquietudes".



Cien niñas arrancan en Mollet y otras cien, en Colombia // FUNDACIÓN ELEVEN

CHAMPIONS FEMENINA IDA DE LA RONDA PREVIA EN LISBOA

## El Madrid busca encarrilar el billete para la Champions

El Real Madrid viaja hoy a Lisboa para disputar ante el Sporting CP la ida de la segunda ronda previa (17.00h) que da acceso a la Fase de grupos de la Wornen's Champions League. La entrenadora del conjunto portugués, Mariana Cabral, afirmó ayer que el cuadro de Alberto Toril está "a un nivel diferente", pero que las lisboetas están "preparadas" para enfrentarse a las madridistas. "Sabemos que es un reto difícil para nosotras, (el Real Madrid) está a un nivel diferente al nuestro, pero tenemos muchas ganas, corazón,

piernas y cabeza también", dijo Cabral en la rueda de prensa previa. Por su parte, la española Brenda Pérez aseguró que será "especial" jugar contra un equipo de su país y prometió que el Sporting luchará "cara a cara" contra el Real Madrid. "Podemos competir contra cualquiera y lo vamos a demostrar", dijo la centrocampista catalana.

Maradona vuelve a Barcelona con 'Diego Vive'

Diego Armando Maradona vuelve a rrerá algunos de los momentos deBarcelona. A partir del próximo 4 de portivos y personales más destaca-

HOMENAJE PRIMER PARQUE TEMÁTICO SOBRE LA VIDA DE UN FUTBOLISTA

dos del mito argentino. octubre, los amantes del fútbol po-La exposición 'Diego Vive' estará drán disfrutar durante dos meses. en la ciudad catalana, del que es el ubicada en pleno corazón de El primer parque temático del mundo Born, en la sala Metronón (C/ de la en homenaje a un deportista. Se tra-Fusina, 9). El espacio, que tendrá ta de una experiencia inmersiva pados plantas de altura, ocupará hasra todos los públicos que, a través de ta 1.000 metros cuadrados de fútjuegos interactivos exclusivos, recobol, emoción y tecnología.



Diego Maradona, en 1986 // AP

Sporting CP - Real Madrid 17.00 h. Real Madrid TV Estadio Aurélio Pereira

BARÇA 15 JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# 



## El 'factor Barça'

itana Bonmatí rechazó contratos estratosféricos del Chelsea y de Michele Kang -uno casi vitalicio, como contó Miguel Rico, para jugar primero en el Lyon y luego en el Washington Spirit- para quedarse en el Barça. Claro ejemplo de que, aunque el Barça estuvo a la altura

con un contrato que llega al millón y la convierte en la jugadora mejor pagada de la historia, el dinero no lo compra todo. Eligió al club de su vida porque, aunque escuchó ofertas de fuera, no tenía otra idea en mente. Aitana hizo del Barça -junto a sus compañeras- el mejor equipo del mundo y el Barça hizo de Aitana la mejor jugadora del mundo. Una historia de amor que,

El 'factor Barça' sigue siendo diferencial, y no solo en el femenino, en renovaciones y fichajes. Por supuesto hay jugadoras de club de otros equi-

pos -Leah Williamson y Arsenal, Lauren Hemp y City, Giulia Gwinn y Bayern, Ada Hegerberg y Lyon-, pero el azulgrana es el club con más jugadoras, tanto en renovaciones como en fichajes, que han rechazado propuestas económicas más suculentas de otros equipos por lo que sig-

Romeu priorizaron lo deportivo para luchar de nuevo por todos los títulos. Un ejemplo de todo esto es que el Barça solo ha perdido a dos futbolistas en los

últimos años que quería renovar y se han acabado marchando: Martens y Mariona. Una se fue al PSG por estar más cerca de su familia -con una oferta económica infinitamente superior, eso sí- y otra al Arsenal en busca de nuevos retos en otro país. Alexia, Patri, Mapi León, Graham, Rolfö, Paredes y compañía no dudaron en quedarse a pesar de que podían

tener un salario más elevado fuera.

Y no es que ellas sean una ONG o que el Barça pague poco. Lo que ofrece el Barça está a la altura de lo que aportan al equipo dentro de las posibilidades del club. Porque, aunque el presupuesto para el femenino crece, la masa salarial solo debe ser una parte de ese presupuesto y debe ir aumentando poco a poco. Y no puede competir con Michele Kang o con equipos con mayor 'fair play' como el Chelsea o los ingleses en general.

También existe ese 'factor Barça' en los ingresos comerciales de las jugadoras. Las marcas valoran la visibilidad y repercusión del equipo azulgrana y esto acaba siendo un valor añadido que se ve repercutido en sus contratos.

Marc Vivés y su equipo, también Domènec Guasch, lo han vuelto a hacer. Cuando asumió la dirección deportiva tenía un reto titánico y una ristra de jugadoras imprescindibles por

> renovar. Ha logrado las dos más complicadas de la historia en un momento clave, la de Alexia y la de Aitana. Y hay que aplaudirle



## España iguala el récord de imbatibilidad de Brasil

España venía de completar un Mundial de Alemania 2006 discreto. La derrota en octavos ante Francia. (1-3) sembró de dudas la 'era Luis Aragonés', dudas que se hicieron generales después de dos inesperados tropiezos en Irlanda del Norte (3-2) y Suecia (2-0) en la fase de clasificación para la Eurocopa de Austria y Suiza 2008. El siguiente compromiso, un amistoso en Inglaterra, se presentaba como un examen final para Luis Aragonés, pero acabó convirtiéndose en un punto de inflexión. España se impuso con un gol de Andrés Iniesta, rompiendo un maleficio de 26 años en la cuna del fútbol. Aquel 7 de



febrero del 2007 fue el inicio de una impresionante racha que llevó al combinado español a igualar el récord de imbatibilidad que Brasil había establecido entre 1993 y 1996.

Luis Aragonés encadenó 21 partidos más sin perder, llevando a España a levantar la segunda Eurocopa de su historia. Vicente del Bosque le relevó después de aquel éxito y sumó trece partidos más sin perder. En total, 35 encuentros sin conocer la derrota con 32 victorias y tres empates. España igualó el récord de Brasil un 20 de junio del 2009, ante Sudáfrica (2-0), en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Confederaciones. Aquel triunfo, además, permitió al combinado español batir el récord de victorias consecutivas de una selección para un total de quince, desde el 3-0 que el equipo de Luis Aragonés le endosó a Rusia en las semifinales de la Eurocopa 2008. Sorprendentemente, Estados Unidos (0-2) puso fin a esta doble racha el 24 de junio del 2009 en las semifinales de aquella Copa Confederaciones. Posteriormente, Italia superaría esos 35 partidos sin perder, estableciendo un nuevo registro de 37 en 2018.

Altana rechazó confratos estratosféricos para seguir haciendo historia

por ahora, no tiene punto final. en el Barça

nifica el Barça como proyecto. Otro club hubiese aceptado el millón y medio por Walsh y Marc Vivés y Pere



**MARIATIKAS** 



**DIRECTOR:** Joan Vehils

Subdirectores: David Boti, Albert Masnou, Lluís Miguelsanz, Xavier Ortuño y Iulene Servent

AREAS:

Barça: Tomàs Andreu, Jordi Carné, Juan Manuel Diaz y Victor González

Fútbol/Polideportivo: Albert Briva, Javier Giraldo y Lluís Payarols

Multimedia: Miki Soria Canales: Jordi Delgado y Sergi Graelt

Edición impresa: Angels Fàbregues y Jonathan Moreno

EDITADO POR EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.U. Director General de Prensa Ibérica para Catalunya y

**Baleares:** Fèlix Noguera Director de Marketing: Alex Bescós Publicidad Nacional:

Fernando Vázguez Publicidad Catalunya: Mercedes Otalora Redacción: Avinguda Gran Via de L'Hospitalet, 163-167. 08908 L'Hospitalet de Llobregat. Telf. 93 227 94 00 Publicidad: Prensa Ibérica 360.

Avinguda Gran Via de

Depósito legal: B-37015-1979

L'Hospitalet de Llobregat, Telf. 93 265 53 53 Muñoz Seca, 4 - 28001 Madrid, Telf. 91 436 37 70 Distribución: Logística de Medios Cataluña. Suscripciones y Atención al cliente: Telf 932222722

L'Hospitalet, 163-167, 08908

# CHAMPIONS LEAGUE

PSG-GIRONA LOS CATALANES MANTUVIERON A RAYA A LOS DE LUIS ENRIQUE Y MER

# Cruel final para el Girona (

Gazzaniga estaba siendo el héroe gironí, pero en el minuto 89 se le escurrió entre las piernas un disparo de Nuno Mendes

PSG

GIRONA

0

1

## 1.1/PARQUE DE LOS PRÍNCIPES/40.000 ESP.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha (Lee, 63'), Fabián Ruiz (Joao Neves, 63'); Dembélé (Lucas Beraldo, 90+2'), Asensio (Kolo Muani, 39') y Barcola (Désiré Doué, 63').

Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Miguel; Romeu; Tsygankov (Alejandro Francés, 88'), Iván Martín (Solis, 66'), Van de Beek (Danjuma, 58'), Bryan (Asprilla, 66'); y Stuani (Portu, 58').

Gol: 1-0, min. 90: Gazzaniga en propia porteria.

Árbitros: Daniel Siebert (Alemania).

Tarjetas: Marquinhos (17') / Krejci (20'),
Oriol Romeu (43'), Gazzaniga (74').



CLAUDIA ESPINOSA

Noche para la historia. Una noche que quedará enmarcada en los libros de la historia del Girona. Y en los corazones de jugadores, staff y aficionados. No era para menos. No todos los días puede uno decir que ha disputado un partido de Champions League. El equipo resistió como nunca, dejó detalles de calidad con balón y estuvo a punto de sacar un punto de oro en Paris, Cerca. de 1.000 aficionados 'gironins' se desplazaron a Paris. En avión, en autocar... con pocas horas de sueño pero con una ilusión que ni cabía en sus cuerpos. El Parque de los Principes fue de menos a más y se hizo notar durante todo el partido.

'Stuani y diez más' conformarian el primer once del Girona en la Champions. Además del chamúa, Amau, Krejci y van de Beek eran las otras tres novedades en la apuesta de Michel. Luis Enrique, sin embargo, sacó su once de gala, comandado por su tridente de confianza: Barcola, Dembélé y Asensio.

Sonó el himno que pone la piel de gallina a todo aficionado de este deporte y el balón echó a rodar. El PSG no dudó y quiso sorprender de primeras, y a punto estuvo de celebrar esa decisión. Barcola se metió en el área, sorteó a un par de rivales y Miguel la rebentó antes de que llegara ningún invitado poco grato. No había transcurrido el primer minuto de partido y los locales ya avisaban.

El escenario imponia, y qué decir del rival. Algo que no le importó a un Girona que no se arrugó un pelo y no renunció a su idea. La jugada empezaba desde atrás, con la intervención de Gazzaniga si hacía falta. Se acercaban Bryan, Tsygankov, o incluso Stuani, a ayudar a limpiar la acción.

cia de Krejci se notó. Imponente y ganador en el juego aéreo, preciso con balón y corrector. Cortó, de hecho, un par de ocasiones que prometían. Y la presión del bloque era altísima, Donny e Iván lideraban ese esfuerzo, dejando a Stuaní algo más retrasado.

Las acciones de peligro del PSG iban a llegar, tarde o temprano. Poco antes de alcanzar el primer cuarto de hora, Zaïre-Emery protagonizó la ocasión más clara de la primera mitad. Achraf controló en carrera y se la puso en la frontal, pero el balón impactó en el che-

LOS DE MÍCHEL SOLO
HINCARON LA RODILLA
ANTE EL PSG TRAS UN
ERROR DEL ARGENTINO
EN EL ÚLTIMO SUSPIRO
DEL ENCUENTRO

co. Instantes después, disparó cruzado de Asensio, que tuvo que abandonar el césped poco antes del descanso, y dejó su lugar a Kolo Muani.

Los de Michel resistieron de maravilla al dominio parisino y poco a poco, con paciencia, iban tomando aire con el balón. Tanto, que a la media hora de juego hilaron una acción larguísima. Retrasando el balón si hacía falta, para recuperar sensaciones.

REINICIO ATREVIDO La segunda mitad arrancó con el guion opuesto. El Girona se vino arriba y intimidó algo más a Sáfonov. Descargó de maravilla Stuani a Bryan Gil, pero Marquinhos fue imperial al suelo. Poco después, el charrúa la dejó de cabeza y a Van de Beek le faltó poco para empalmarla de

Cuando mejor estaba el equipo, casi los 'mata' Dembélé a la contra. Tenía todo el campo para él, su zancada iba dejando a Krejci atrás y en las gradas ya se cantaba el gol. Y el checo, colosal en su debut, fue al límite y le negó el gol. Pasaban los minutos y al Girona no le quedó otra que encerrarse atrás y defender el fuerte con uñas y dientes. El PSG apretaba y Jhon Solís y Yaser entraban para dar algo de oxígeno, pero lamentan por el error de su compañero Gazzaniga, un error que les dejó sin un merecido punto en su debut en la Champions

League

//AP

Los futbolistas del Girona se tocaba sufrir.



Gazzaniga se tornaba su tiempo para sacar - y vio la amarilla -, los pitidos no cesaban en las gradas y tanto Doué como Dembélé sembraban el miedo cada vez que tocaban el balón. Kolo Muani perdonó lo imperdonable y Dembélé mandó un disparo desde la frontal a las nubes. Se sudó muchísima tinta y, de la manera más inesperada posible, Nuno Mendes obtuvo fortuna en su centro y el balón pasó bajo las piemas de Gazzaniga, que se había marcado un partidazo.



RECIERON EL EMPATE

# en Paris





### **PORTERO Y DEFENSAS**

GAZZANIGA Enel 90' emborronó su brillante partido. Un centro manso de Mendes se le escurió de los guantes y acabó en el 1-0 final.

MIGUEL Al igual que sus compañeros de zaga, no se le permitieron demasiadas florituras en ataque.

DAVID LÓPEZ La delantera gala no encontró ni un solo hueco en la retaguardia 'gironina'. Salvó un tiro con veneno de Kolo Muani.

KREJCI Primera titularidad del central checo. Guardó bien la posición y enseñó que no se arruga en el corte. Protagonizó una salvada increíble ante Dembélé, al que ganó en carrera y privó de un remate franco.

RNAU Le tocó cubrir la banda más explosiva del PSG, con Achraf y el 'Mosquito'. Contuvo la respiración con unas manos que el colegiado no pitó.

## CENTROCAMPISTAS

CRIOL ROMEU No se complicó. Juego a pocos toques en la creación y cubrió bien la parcela ancha, donde Vitinha se descolgaba anárquicamente.

IVÁN MARTÍN Exigido en la contención para contrarrestar la calidad del centro del campo parisino. Fue el primero en tirar la línea de presión

VAN DE BEEK Ubicado en la mediapunta, donde debe ser diferencial. El neerlandés pasó bastante desapercibido. Se le notó falto de ritmo competitivo.

#### DELANTEROS

TSYGANKOV Poco participativo el ucraniano, excepto en las jugadas: de estrategia.

STUANI Premiado con un puesto en el once, tal y como confirmó Michel en la sala de prensa.

**BRYAN GIL** Efervescente y eléctrico el andaluz, pero a menudo se pierde en el regate. Achraf supo contenerle y le obligó a hacer kilómetros en el repliegue.

SUSTITUTOS: Portu (5), Danjuma (5), Solis (5), Asprilla (sin calificar), Francés (sin calificar).

MÍCHEL ASUMIÓ TODA LA RESPONSABILIDAD

## "El error de Gazzaniga es mio"

El Girona murió en la orilla. Resistió como nunca sin balón, se multiplicó defensa y los futbolistas cometieron un esfuerzo sin reproche alguno. El París Saint-Germain implantó su calidad y buen fútbol sobre el césped del Parque de los Principes y tras toparse con el muro gironí y con Gazzaniga en incontables ocasiones, se encontró con un error del guardameta argentino y se llevó la victoria en su estreno en la Champions.

Se mostró orgulloso del trabajo de sus futbolistas. "Hemos dado una buena imagen a nivel de club. Somos un club humilde gueríamos disfrutar de nuestra primera experiencia y hemos estado a la altura", expresaba.

A su vez, reconocía que el PSG habia sido mejor, sobre todo en la segunda mitad. "La ultima media hora se nos ha hecho muy larga", decia.

Claro que le dolió el gol, pero es-



Michel, en el Parque de los Príncipes // GIRONA FC

## Somos humildes, queriamos disfrutar de nuestra primera experiencia y hemos estado a la altura

tá feliz porque "a nivel de sensaciones hemos dado una buena imagen". Feliz porque el equipo lleva tres años trabajando con una idea y "lo ha tratado de demostrar".

Remarcó en más de una ocasión que el Girona es un club muy humilde y que "hay jugadores que llevan muchos años con muchas cosas en la mochila" y se merecían una noche como la de hoy (por ayer).

LUIS ENRIQUE SE FELICITÓ POR LA SUFRIDA VICTORIA

## "Ha sido peor que un parto"

Luis Enrique, entrenador del PSG, habló tras la victoria agónica de los suyos ante el Girona en el estreno de la Champions League. Los galos vencieron por 1-0 con un gol en propia de Gazzaniga en los últimos compases, pero les costó muchísimo hacer daño al conjunto de Michel.

Justamente, con el entrenador vallecano bromeó 'Lucho' al finalizar el partido: "Lo que ha costado... le he dicho a Michel al acabar el partido: esto ha sido peor que un parto. He sufrido muchísimo", puntualizó el asturiano, agregando que ya le había avisado a los suyos del rival: "Si no presionas bien y cometes errores, vas a sufrir".

Eso sí, reconoció Luis Enrique que los suyos fueron mejores en el trámite del encuentro: "En general hemos sido superiores al Girona, pero ellos han mostrado momentos



Luis Enrique lo pasó muy mal ante el Girona//AP

## Si no presionas bien, vas a sufrir, pero hemos tenido la fortuna de marcar en el último minuto

en los que nos han mareado. Sí es cierto que han defensido un punto por encima de lo que yo esperaba, pero tambien tengo que entender a mis jugadores, fruto de este calendario que tenemos, les iba a costar muchísimo. Hemos tenido la fortuna de marcar al ultimo minuto". El asturiano concluyó: "Hoy era vital ganar por ser nuestro primer partido en casa".

## Victoria en la **Youth League**

El juvenil hizo su debut en la Youth League con un triunfo de prestigio ante el PSG (0-2). Juan Arango abrió el marcador tras una cesión de Enric García, que cerró el triunfo de cabeza cuando los catalanes jugaban en inferioridad por expulsión de Guillem Badia.

18 CHAMPIONS LEAGUE JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SPORT

## MANCHESTER CITY-INTER LA GRAN BATALLA TÁCTICA NO DEFRAUDÓ

# Partida de ajedrez en tablas

'Cityzens' y 'nerazzurri' disputaron un partidazo en el Etihad Stadium que pudo caer para cualquier lado; Gündogan tuvo las dos mejores ocasiones del partido para los de Pep Guardiola, que se toparon con una gran defensa de los de Simone Inzaghi

MAN, CITY

INTER

#### IORNADA 1/ETIHAD STADIUM/50.922 ESP.

Manchester City: Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Bernardo (Doku, 80'), Rodri, De Bruyné (Gündogan, 46'); Grealish, Savinho (Foden, 46') y Haaland.

Inter: Sommer; Darmian (Dumfries, 75'), Bisseck (Pavard, 75"), Acerbi, Bastoni, Carlos Augusto: Zielinski (Mkhitaryan, 65°), Calhanoglu (Frattesi, 81'), Barella; Taremi y Thuram (Lautaro, 65').

Arbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

Tarjeta: Früben Dias (33').

#### ALBERT GRACIA Barcelona

Guardiola e Inzaghi se sentaron en la mesa, plantaron el tablero de ajedrez y dijeron: ¿Ahora qué? Yo muevo esto, tú mueves aquello, yo te ataco por aquí, tu me respondes por allá... Se esperaba una de las mejores batallas tácticas de Europa y el duelo entre Manchester City e Inter no defraudó. Los 'nerazzurri' pusieron a los 'cityzens' contra las cuerdas en más de una ocasión, demostrando que no iba a ir al Etihad a verlas venir, sino que pretendian jugarles en su casa de tú a tú.

Los 'sky blue', por su parte, tuvieron también el partido en su mano. Por tramos, el City fue mejor, pero se encontró con un hueso llamado Inter, capaz de defender en su propia área, atacar desde un juego posicional y salir a tumba abierta a las contras. Al final, un empate técnico en el tablero que demuestra por qué al cuadro de Guardiola le costó tanto ganar aquella final de la Champions. Se neutralizaron tanto que acabaron empatando.

La propuesta del Inter en el inicio ya hacía presagiar que el City no iba a tener precisamente un partido fácil. Tanto que los 'cityzens' contabilizarían su primera ocasión medio clara más allá de la media hora de partido. Hasta entonces, el Inter había hecho temblar el planteamiento de Guardiola, siendo capaz de quedarse atrás en bloque bajo, salir con el balón jugado cuando los de



El duelo entre Manchester City e Inter no defraudó en el Etihad Stadium // AP

## Pep Guardiola se rinde al Inter: "Son los maestros en defensa"

El City no pudo pasar del empate ante un rival tremendamente potente, pero Guardiola, tras el duelo, se mostró tremendamente satisfecho con el trabajo de su equipo: "Hemos jugado muy bien. Amo a este equipo. Somos fantásticos. Contra este equipo hemos defendido realmente bien. Ellos son los maestros de la defensa. Me ha gustado absolutamente todo", precisó Pep Guardiola tras el duelo. Sobre la lesión de Kevin de Bruyne, que tuvo que ser sustituido al

descanso, el técnico de Santpedor no entró a valorarla demasiado puesto que no había podido "hablar aún con los doctores". Rodri fue titular por vez primera esta temporada ante el Inter. Pese a vérsele algo incómodo en el primer tiempo, perdiendo algún balón peligroso y no pudiendo llegar bien a la presión por lo bien que salía el Inter a la contra, Pep Guardiola se mostró encantado con su nivel: "Ha jugado muy bien. Él siempre juega bien



Inzaghly Pep Guardiola # EFE

Manchester le permitian y contraatacar como mandan los cánones.

#### SUFRÍA ELCITY EN EL ETIHAD

Sufria Rodri y, por tanto, sufria el City. Pep sabía que la cosa no iba demasiado bien, que el Inter andaba demasiado cómodo, aunque sus pupilos tuvieran un buen tramo final de primer tiempo. En él, Bernardo Silva bien pudo marcar el 1-0. Justo antes, Haaland le pegaba mordida desde la frontal. En la segunda mitad, ya sin De Bruyne y Savinho, el Manchester City logró asentarse más en campo rival. No dejó al Inter maniatado porque si algo ha demostrado el Inter estos años es que es un equipo tremendamente volátil en lo táctico, pero si evitando esas transiciones que estaban descosien-

LOS ITALIANOS **PUSIERON A LOS INGLESES CONTRA LAS CUERDAS EN MÁS DE UNA OCASION** JUGÁNDOLES DE TÚ A TÚ

## LA SUERTE LES FUE **ESQUIVA A AMBOS** EQUIPOS Y NO HUBO NADIE CAPAZ DE DAR **EL JAQUE MATE** DEFINITIVO

do al equipo mancuniano cuando no llegaba a la presión. Los de Pep tuvieron menos pérdidas con Bernardo echado a un costado y, sin pérdidas, al Inter le costó robar y salir.

Eso sí, la posesión le sirvió de bien poco al City hasta no llegar a los instantes finales de partido. Foden, con la derecha, empezó a abrir boca de lo que iba a ser un final tremendo. De Foden a Mkhitaryan y, a partir de ahí, monólogo de ocasiones 'cityzens'. Gündogan las protagonizó casi todas, sobre todo con su maldita cabeza, esa que tantas tardes ha salvado al Etihad. Sin embargo, la suerte le fue esquiva y no hubo nadie capaz de dar el jaque mate definitivo a una partida de ajedrez que acabó en tablas.

SPORT JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CHAMPIONS LEAGUE | 19

## ATLÉTICO-LEIPZIG REENCUENTRO

## Vermeeren regresa al Civitas

El belga, una de las perlas del fútbol europeo, tiene esta noche la oportunidad de tomarse su particular venganza

#### ALEX CALAFF

Contrato hasta 2030 y 22 millones. Ese fue el contrato que el Atlético le ofreció a Arthur Vermeeren y la cantidad que puso sobre la mesa del Amberes para llevarse a una de las promesas del fútbol belga. Llegó a Madrid el pasado enero y este jueves (21:00 horas) saltará al césped del Metropolitano como rival. Tan solo ocho meses después.

El centrocampista de 19 años daba el salto a una gran liga europea tras enamorar a un Mark Van Bommel que aseguró antes de enfrentarse al Barça en Champions League, cuando Vermeeren aún era jugador del Amberes, que "si Xavi supiera todo lo que sé de él, lo ficharía inmediatamente". Simeone incorporaba a un 'jugón 'en toda regla, pero no le daría oportunidades para demostrarlo.

160 minutos. Se acabó. Este es el tiempo de juego que tuvo Vermeeren con el Alteti desde su fichaje en enero. Cinco partidos, dos de ellos como titular, todos de Liga y con el pescado ya más que vendido. Fuentes cercanas al club aseguraron que el técnico argentino no estaba descontento con el jugador,

pero simplemente había pedido a la entidad colchonera a un futbolista experimentado para reforzar la medular.

Por ello, hoy es jugador del RB Leipzig en calidad de cedido, pero lo será de manera permanente la

## EL CENTROCAMPISTA, AHORA EN EL LEIPZIG. LLEGO AL ATLÉTICO EN ENERO, PERO NO GOZÓ DE LA CONFIANZA DEL **'CHOLO' SIMEONE**

próxima temporada, ya que en la operación se estableció una compra obligatoria de 20 millones en el caso de que el joven centrocampista dispute un número determinado de partidos, tal como aseguran varios medios alemanes.

NO SE ARREPIENTE Pese a ello, y a su fugaz paso por el Metropolitano, no se arrepiente de su decisión de poner rumbo a España. "No veo mi paso allí como un error, aprendí mucho, conocí nuevos amigos y crecí como perso-

los medios de su nuevo club desde el pasado 26 de agosto. Esta noche regresa a la que fue fugazmente su

casa para subir el telón a la 'nueva'

Champions League. Parece que Marco Rose apuesta por él, aunque hasta la fecha solo ha jugado 25 minutos repartidos en dos partidos. En la última jornada de Bundesliga contra el Union Berlín, optó por usarlo de revulsivo ante opciones como Nicola Seiwald, futbolista más experimentado y con más galones. Veremos si esta noche le da la alternativa ante el Atlético.

"¿Por qué Vermeeren y no Seiwald en el cambio? Trajimos a un internacional belga de 19 años procedente de Madrid que no jugó ni un

na", aseguró el propio Vermeeren a minuto con la selección nacional y Seiwald jugó mucho con Austria en los dos partidos. También tengo que integrar a los chicos, eso es parte de mi trabajo", explicó el técnico alemán sobre la decisión.

> Así pues, Rose dejó clara su intención de ayudar a Vermeeren a mejorar. "No puedo traer aquí a un chico de 19 años del Atlético, decirle que debe y puede desarrollarse aquí y luego no darle la oportunidad de mostrarse. Entonces podría haberse quedado en Madrid", afirmó Rose. ¿Tendrá minutos en el Metropolitano?

Atlético - Leipzig 21.00 h. M+ Liga de Campeones Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovenia) Civitas Metropolitano



## "Será una Champions más entretenida"

El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, se mostró muy a favor del nuevo formato de Champions League. "Vamos a ver una Champions más entretenida para la gente porque los equipos necesitan ganar, los empates sirven hasta cierto punto y habrá que competir fuerte, cualquier rival ha crecido mucho en Europa y generará dificultades", reflexionó el técnico argentino, que se refirió a la puntuación que se necesitará para acabar la liguilla entre los ocho primeros: "Solo vale ganar, porque los ocho primeros sacarán de 20 puntos para arriba. Ya vimos cómo empezaron los grandes".



20 CHAMPIONS LEAGUE JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEPTIEMBRE

## LOS OTROS PROTAGONISTAS DE LA CHAMPIONS

per J. GIRALDO Y S. VARGAS

## El Sparta y el Celtic arrancan con goleadas

Tres goles, y pudieron ser más: el Sparta de Praga no está ni mucho menos entre los candidatos a llegar lejos en esta Champions, pero arrancó en este nuevo formato con una goleada ante el Salzburgo: 3-0, un resultado que habla a las claras de la fragilidad defensiva del conjunto austriaco. El equipo que entrena Pepin Lijnders (ex ayudante de Klopp), dentro de la órbita Red Bull, vive condenado a vender sus mejores jugadores cada verano, un lastre para crecer en Europa.

Mejor aún que al Sparta de Praga le fueron las cosas al Celtic de Glasgow, que ganó 5-1 al Slovan de Bratislava, uno

de los rivales del Girona en la competición. Uno de los grandes protagonistas del partido fue Liam Scales, encargado de abrir el marcador en la primera parte.

Los escoceses, campeones de Europa en 1967 con un equipo formado exclusivamente de jugadores nacidos en Glasgow o alrededores, fueron totalmente superiores al equipo de Bratislava, que regresaba a la Champions después de haber superado todas las previas, para darse de bruces con una dolorosa realidad. Mucho deberá mejorar el Slovan para sobrevivir en el torneo.



El Sparta de Praga arrancó con una goleada ante el Salzburgo // EFE

El Bolonia se estrenó con un empate a cero ante el Shakhtar // EFE

## El **Bolonia**, ni frío ni calor en su estreno europeo

Día histórico en Bolonia: pese a la lluvia, la afición llenó el estadio para acompañar a su equipo en su debut en la competición (aunque en 1964, el equipo de la Emilia Romagna ya había jugado la Copa de Europa). Era, en cualquier caso, el estreno del himno de la Champions en el estadio Renato Dall'Ara. No fue un partido especialmente brillante, que además arrancó con problemas para el conjunto italiano, que afrontó un penalti en contra a los dos minutos. Para alegría de los transalpinos, su portero, el polaco Skorupski detuvo el penalti de Sudakov, el primero que se falla en el nuevo formato de la gran competición continental.

El Shakhtar, que jugó de amarillo y azul, los colores de la bandera ucraniana, tampoco apretó mucho más en ataque y pareció conformarse con un punto en el estreno del nuevo formato. Orsolini y Castro fueron los más activos en el equipo de Vicenzo Italiano, que deberá mejorar para colarse en la ronda de octavos de final. Para el Bolonia, la mejor noticia fue lograr mantener su portería a cero: la peor, comprobar que sin Motta en el banquillo, sin Calafiori y sin Zirkzee, entre otros, todo será mucho más complicado que la pasada temporada, tan brillante en Bolonia.

## Bynoe-Gittens evita un susto al **Dortmund**

El Borussia Dortmund pisó firme en su debut en la Champions League, venciendo 0-3 al Brujas. Aunque el resultado puede ser mentiroso si se describe que hasta el 76' la cosa estaba igualada sin goles y que solo la inclusión de Jamie Bynoe-Gittens deseguilibró el encuentro, apuntándose un doblete para tumbar a los belgas en su feudo. Serhou Guirassy, de penalti, puso la guinda. No fue la mejor presentación para el conjunto germano, sintiéndose espeso ante un equipo que también quería imponer su ley. En la primera parte, abonados al talento de Skov Olsen, intentaron llegar más de una vez

ante un Kobel que se mostraba impenetrable en la portería de los germanos. También tuvo lo suyo el conjunto de Nuri Sahin, pero ni Adeyemi, ni Malen, ni Brandt podían encontrar el camino hacia la portería que defendía el ex del Liverpool, Simon Mignolet. Pero en la segunda etapa todo se rompió con la entrada de Bynoe-Gittens, el gran agitador de la jornada. Con su actuación revivieron los alemanes ante un conjunto belga que no tuvo el mismo efecto con la entrada de Ferran Jutglà. En su lugar, el extremo inglés del Dortmund adelantó a los suyos con dos goles de gran factura.



El Dortmund pisó firme en su debut en la Champions venciendo 0-3 al Brujas // EFE

| JORNADA 1                  |             |
|----------------------------|-------------|
| Juventus-PSV               | 3-1         |
| Young Boys-Aston Villa     | 0-3         |
| Bayem-Dinamo Zagreb        | 9-2         |
| Milan-Liverpool            | 1-3         |
| Sporting CP-Lille          | 2-0         |
| Real Madrid-Stuttgart      | 3-1         |
| Bolonia-Shakhtar Donetsk   | 0-0         |
| Sparta Praga-Salzburgo     | 3-0         |
| Celtic-Slovan Bratislava   | 5-1         |
| Brujas-Borussia Dortmund   | 0-3         |
| Manchester City-Inter      | 0-0         |
| PSG-Girona                 | 1-0         |
| Estrella Roja-Benfica      | 18.45H      |
| Feyenoord-Bayer Leverkusen | 18.45 H     |
| Atalanta-Arsenal           | 21.00 H     |
| Atlético Madrid-Leipzig    | 21.00 H     |
| Brest-Sturm Graz           | 2L00H       |
| Mónaco-Barcelona           | 21.00 H     |
| EQUIPO PT PI PG            | PE PP 6F 6C |

| 1. • Bayem            | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Celtic              | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 B. Dortmund         | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 Aston Villa         | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5.   Sparta Praga     | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6. • Real Madrid      | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 Juventus            | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8.   Liverpool        | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9. • Sporting CP      | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10.* PSG              | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. • Inter           | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.* Man. City        | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Shakhtar Donetsk  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.º Bolonia          | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sturm Graz        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Arsenal           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 				Leipzig       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.º Mónaco           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.= Atalanta         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Atlético Madrid   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. B. Leverkusen     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.º Benfica          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.= Brest            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Feyenoord         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Estrella Roja     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Barcelona         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Girona            | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28. Stuttgart         | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 29. PSV               | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 30. Milan             | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 31. Lille             | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 32. Salzburgo         | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 33. Brujas            | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 34. Young Boys        | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 35. Slovan Bratislava | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 36. Dinamo Zagreb     | Ó | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |

| JORNADA2                    |               |
|-----------------------------|---------------|
| Salzburgo-Brest             | 01/1018:45H   |
| Stuttgart-Sparta Praga      | 01/10 18:45 H |
| Barrelona-Young Boys        | 01/10 Z1:00 H |
| Bayer Leverkusen-Milan      | 01/10 21:00 H |
| Borussia Dortmund-Celtic    | 01/10 21:00 H |
| Inter-Estrella Roja         | 01/10 21:00 H |
| PSV-Sporting CP             | 01/10 Z1:00 H |
| Slovan Bratislava-Man. City | 01/10 21:00 H |
| Arsenal-PSG                 | 01/10 21:00 H |
| Girona-Feyenoord            | 02/1018:45 H  |
| Shakhtar Donetsk-Atalanta   | 02/1018:45 H  |
| Aston Villa-Bayem           | 02/1021:00 H  |
| Benfica-Atlético Madrid     | 02/10 21:00 H |
| Dinamo Zagreb-Mónaco        | 02/1021:00 H  |
| Lille-Real Madrid           | 02/10 Z1:00 H |
| Liverpool-Bolonia           | 02/10 21:00 H |
| Leipzig-Juventus            | 02/10 21:00 H |
| Sturm Graz-Brujas           | 02/10 Z1:00 H |

LARGA EL VERANO, TA LA MASIFICACIÓN MEJORES PRECIOS...

DESCUBRE LAS PROPUESTAS DELOS EXPERTOS DE LA REVISTA VIA JAR EN ClubVIAJAR

VIAJES AL CARIBE AL MEJOR PRECIO CON FLOWO



DESCUBRE NUESTRAS OFERTAS



# + FUTBUL



REAL MADRID FLORENTINO, EN BUSCA DEL TRIPLETE EN INGLATERRA

# El Madrid ya prepara tres fichajes para el verano

El club blanco ya está manos a la obra para encarrilar las tres incorporaciones en vistas a la próxima temporada. Se trata de tres futbolistas de la Premier: Rodri, Trent Alexander-Arnold y un central, con William Saliba o el 'Cuti' Romero encima de la mesa

**CHRISTIAN BLASCO** 

Barcelona

Terminado el mercado de verano de 2024, los equipos empiezan a planificar las próximas ventanas de fichajes y a fijar sus objetivos para poder atarlos cuanto antes. Un ejemplo de ello es el Real Madrid, que ya ha sido relacionado con varios futbolistas para 2025, especialmente de la Premier League.

Desde el Reino Unido, 'The Independent' ya apunta a varios futbolistas que estarían en la órbita blanca. Se trata de Rodri, Trent Alexander-Arnold y un central, con William Saliba o el 'Cuti' Romero encima de la mesa. Cuatro jugadores que son estrellas a día de hoy en sus respectivos equipos y que se encontrarían en la lista de deseos de Florentino Pérez, según el medio británico.

### CASOS MUY DISTINTOS Por

lo que respecta a Rodri, parece una quimera a día de hoy poder sacarlo del Manchester City y apartarle de Pep Guardiola. El Real Madrid, sin embargo, confía en que una posible sanción al equipo inglés en el caso de los 115 cargos obligue a los 'sky blue' a poner facilidades a su salida.

En el caso de Alexander-Arnold, el lateral termina contrato en junio de 2025 y todavía no ha firmado su renovación, al igual que Virgil Van Dijk. De esta forma, a partir de enero ya podría negociar su salida con cualquier club y totalmente gratis. 'The Independent' apun-

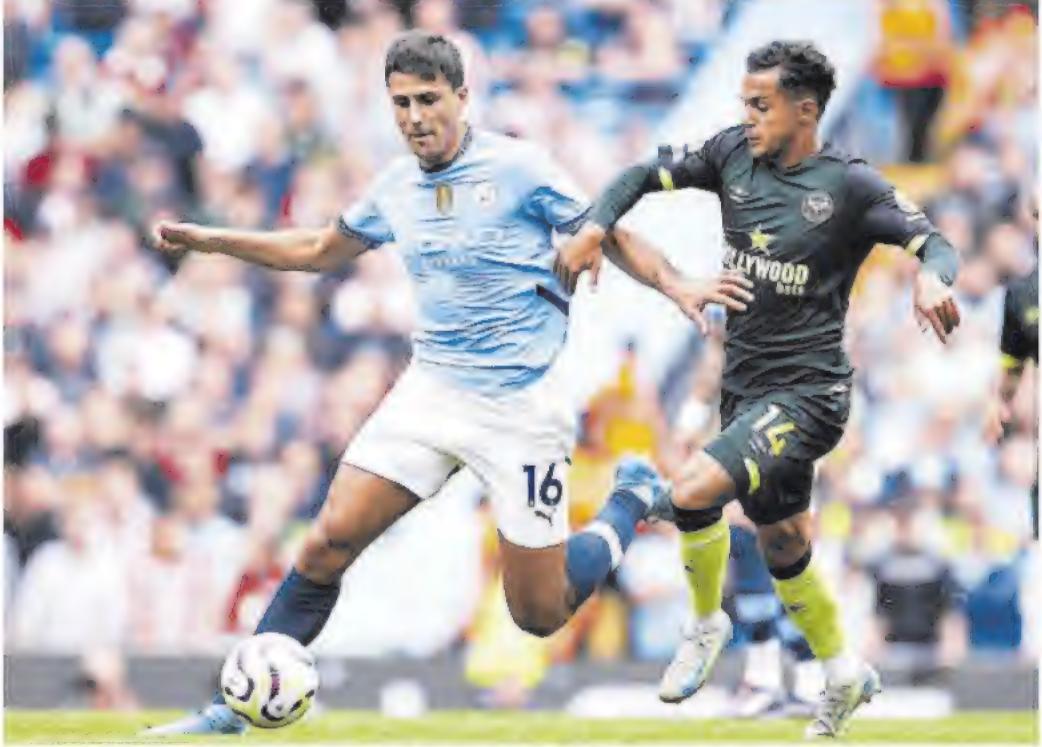

El Real Madrid, preparado por si una sanción al City abre las puertas de salida para Rodri // EFE

## Bajan el volumen de la megafonia

"El sonido ha estado muy bajo. No han puesto ni el himno al final", comentaban los aficionados del Madrid a la salida del estreno en Champions frente al Stuttgart. La percepción era generalizada en la hinchada, que comentó la situación en redes sociales. Desde la zona de prensa del Bernabéu, la sensación se

repitió. Tan solo la presentación de los jugadores y el gol de Endrick igualaron el tono que tiene un partido de Copa de Europa. La medida aplicada por el club llega después del varapalo que ha supuesto la suspensión de todos los conciertos agendados en el Bernabéu hasta, al menos, marzo de 2025.



El gol de Endrick // EFE

ta que el inglés ha estado hablando constantemente con Jude Bellingham, con el que tiene una gran amistad.

operación central Sibien el lateral derecho parece cubierto con Dani Carvajal, en el centro de la zaga existen más dudas a día de hoy. Las continúas lesiones y la baja de Nacho han evidenciado un problema evidente, que ha obligado a reconvertir al propio Carvajal o a Tchouaméni en algunas

Es por eso que el Madrid ha pues-

## EL MADRID CONFÍA EN QUE UNA POSIBLE SANCIÓN AL CITY EN EL CASO DE LOS 115 CARGOS LES OBLIGUE A VENDER A RODRI

to sus ojos en William Saliba, central que se ha convertido en uno de los mejores en su posición comandando la defensa del Arsenal. Sin embargo, el conjunto blanco es consciente de la dificultad que existiría para sacarle del lado de Mikel Arteta, por lo que sobre la mesa ha aparecido también el nombre de Cristian Romero, central argentino del Tottenham. Se antoja un verano de grandes

Se antoja un verano de grandes operaciones que apenas están empezando a labrarse en los despachos y que, con tantos meses por delante, pueden tomar un rumbo completamente diferente.

SPORT 22 · 23

**ECLIPSADO** SIGUE PROVOCANDO DUDAS

## Vini, de pretemporada

El brasileño está pidiendo un descanso para centrarse en recuperar su juego, mientras que Mbappé, Rodrygo y Endrick brillan más que él

ALEJANDRO ALCÁZAR

Vinicius sigue provocando dudas. Está lejos del nivel del año pasado, en el que acabó siendo el líder ofensivo del Madrid. Fue el máximo goleador, 24 tantos, y el segundo asistente, 11.

El brasileño ha dado un bajón preocupante en este inicio de curso. Parece seguir de pretemporada. Está lejos de esa versión explosiva que sorteaba rivales con habilidad y velocidad. No es ese delantero venenoso e insistente que encontró el camino de la efectividad, una condición que cuestionaba antes la plenitud de su juego.

Vinicius parece estar pidiendo un descanso para centrarse, dejar de lado todo el ruido que le rodea y recuperar ese perfil diferencial. Sus pobres actuaciones obligan a analizar el porqué de su bajo rendimiento. La llegada de Mbappé, la mareante oferta árabe, los insultos de las aficiones rivales o su lucha abierta contra el racismo son utilizados como posibles motivos de las dudas que provocan su fútbol.

Mientras el equipo le espera, sus compañeros de línea acumulan méritos para la reflexión. Mbappé cada vez está más integrado, y su luz eclipsa la del brasileño a base de goles: cinco en siete partidos. Rodrygo no se resigna a ser incluido en ese paquete de supercracks que venden los medios afines y que incluso su club le niega para promocionar los partidos. El último en llegar es un adolescente descarado. Otro brasi-



leño con sueños de grandeza. Endrick ha entrado con el pie derecho en el equipo y cuando Ancelotti se acuerda de él, saca su cañón para romper redes. Dos goles en dos ratitos.

Nadie duda de Vini. De que es muy bueno. Pero sí de que le falta amueblar su cabeza para convertirse en ese jugador inalcanzable, que tiene goteras por ese carácter inflamable. A la menor chispa prende como un cohete, los rivales y sus aficiones lo saben y no dejan de provocarle para sacarle de los duelos y rebajar su fútbol vertiginoso. Vinicius parece estar pidiendo un descanso para centrarse y dejar de lado todo el ruido que le rodea // EFE



**HISTORIA SPORT** CLAVE EN EL ESPANYOL

## ROMERO YA CAUSA SENSACION

El lateral, cedido por el Villarreal, está siendo intocable para Manolo en este inicio de curso; ya ha anotado su primer gol en Primera

#### ALBERT GRACIA Barcelona

Garagarza le tocó ingeniárselas para poder reforzar una plantilla de

Con la economía tiritando, a Fran

Primera con un presupuesto, seguramente, más bien de Segunda. Lo que llegara debían ser oportunidades de mercado. Buenos, bonitos y baratos. Y hay uno que, desde luego, ha cumplido con los requisitos. Carlos Romero llegó a Cornellà-El Prat cedido, la única fórmula que podía asumir el club perico, y como un proyecto de lateral con muchísimo potencial, pero al que le faltaba probarse en Primera División. En Villarreal, la competencia iba a ser feroz y apenas iba a poder tener protagonismo, así que tanto club y jugador decidieron que salir cedido era la mejor opción. Tenía ofertas de España.

y del extranjero, pero el Espanyol le iba a recibir con los brazos abiertos. Sonaba a win-win de todas las partes, y el arranque de temporada es como para estar satisfechos. Romero ha sido titular en los cinco partidos

## **ES EL TERCERO QUE MÁS** REGATEA Y MÁS CENTRA DEL EQUIPO, EL PRIMERO **EN PASES CLAVE Y EL SEGUNDO EN ENTRADAS EN DEFENSA**

disputados hasta la fecha y jugando, además, en varias posiciones.

Manolo González lo ha alineado en el carril zurdo en una defensa de cinco, lo ha metido por delante de



Carlos Romero ya ha visto portería en Primera División: anotó ante el Rayo Vallecano // RCD ESPANYOL

Brian Oliván en un doble lateral e incluso, en pretemporada, el técnico blanquiazul lo probó como central. Al final, el ex del Villarreal ha jugado en varias alturas del terreno en estos primeros partidos y en todos ellos ha estado a un gran nivel. Venía para competirle el puesto a Oliván y para sumar los minutos que no podía tener en el equipo 'groguet', pero lo cierto es que se ha hecho con el flanco izquierdo del equipo con suma facilidad.

Sus estadísticas en el equipo le hacen inamovible. Es el tercero que más regatea del equipo, es el primero en pases clave, el tercero que más centra y el segundo en entradas en defensa. Además, también se ha destapado como goleador, anotando ante el Rayo Vallecano su primer tanto en Primera División.

HA CAÍDO DE PIE El jugador cedido por el Villarreal ha caído de pie en el equipo blanquiazul sobre el verde... pero también en el vestuario. No se entiende su rendimiento sin la rápida adaptación que ha tenido tanto en el vestuario como a la ciudad de Barcelona. El lateral ha pasado de Torrent a la ciudad condal sin precisar de una gran adaptación y, sumado a la confianza del míster y de sus compañeros, ha hecho que el futbolista haya podido ofrecer sus buenas prestaciones ya desde un inicio de temporada.

## Una cesión provechosa para las tres partes

Carlos Romero, que está cedido en la entidad perica tan solo para esta campaña 2024/2025 y sin opción de compra, está totalmente centrado en hacer una gran campaña con el Espanyol. Su futuro ya se verá, pero hasta el momento las tres partes están ganando.

El equipo blanquiazul está aprovechando un año a un gran jugador, el Villarreal ha logrado que juegue y crezca y Carlos está teniendo el protagonismo que no tendría en La Cerámica. Que siga el win-win.

REAL BETIS-GETAFE UN PENALTI A LA HORA DE PARTIDO DESATASCÓ EL DUELO PARA LOS VERDIBLANCOS

## Lo Celso fulmina al Getafe e impulsa al Betis

Dos goles del argentino sellan el triunfo de los de Pellegrini ante el cuadro azulón, que sigue sin conocer la victoria

EFE Sevilla

## **BETIS** GETAFE

#### JORNADA 3/B. VILLAMARÍN / 48.547 ESP.

Betis: Rui Silva; Bellerin, Natan, Llorente, Perraud (Ricardo, 46'); Roca, Altimira; Fornals (Ruibal, 77'), Abde (Juanmi, 86'), Lo Celso (Losada, 77'); y Roque (Chimy, 86').

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Peter (Carles Pérez, 46'), Luis Milla (Alberto Risco, 75'), Uche, Álex Sola (Arambarri, 62'); Aleñá (Yellu, 75"); y Bertug (Borja Mayoral, 75").

Goles: 1-0 M.61 Lo Celso, de penalti. 2-0 M.74 Lo Celso. 2-1 M.93 Arambarri.

Arbitro: Pulido Santana (canario). TA: Perraud (381), Fornals (43'), Rui Silva (88') / Sola (12'), Aleñá (13'), Alderete (15'), Yildirim (58') y Diego Rico (64').

El Betis venció por 2-1 al Getafe en el partido aplazado de la tercera jornada de LaLiga con un doblete del argentino Gio Lo Celso, colosal en su primera titularidad tras su regreso 5 años después a un equipo verdiblanco que sumó su segundo triunfo y se mete ya en puestos europeos, mientras que los getafenses siguen sin ganar.

En un encuentro que fue aplazado por la previa de la Conference League jugada por el Betis en agosto, el conjunto verdiblanco, solvente atrás y profundo y rematador en ataque, cimentó su segunda victoria seguida en su buen juego y en la inspiración de Lo Celso, que marcó en el 61° de penalti su primer gol.

El argentino abrochó su buena actuación con el 2-0, en el 74', al lanzar un obús desde la frontal que, después de dar en un jugador, se coló en la meta de Soria y le puso imposible la remontada al Getafe.

Con esa desventaja, Bordalás, luego expulsado en el añadido por protestar, quemó las naves con tres cambios de una tacada (Risco, Yellu y Mayoral, que volvía a jugar casi medio año después de su lesión). El Getafe se fue arriba a la desesperada, acortó distancias al cabecear un córner Arambarri, en el tercero de los ocho minutos que hubo de prolongación, pero su gol fue insuficiente y el Betis amarró el segundo triunfo del curso.



Lo Celso lideró al Real Betis con un doblete // EFE

## **LALIGA EA SPORTS**

|      | LIUM EM 3       |    |    |    |    |    |    |    |
|------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| -E   | QUIPO           | PT | PJ | PG | PE | PP | 6F | GC |
| -1   | Barcelona       | 15 | 5  | 5  | 0  | 0  | 17 | 4  |
| •2   | Real Madrid     | 11 | 5  | 3  | 2  | 0  | 9  | 2  |
| •3   | Atlético Madrid | 11 | 5  | 3  | 2  | 0  | 9  | 2  |
| +4   | Villarreal      | n  | 5  | 3  | 2  | 0  | 11 | 8  |
| •5   | Celta           | 9  | 5  | 3  | 0  | 2  | 13 | 10 |
| •6   | Real Betis      | 8  | 5  | 2  | 2  | 1  | 5  | 4  |
| 7    | Mallorca        | 8  | 6  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  |
| 8    | Rayo Vallecano  | 7  | 5  | 2  | 1  | 2  | 7  | 6  |
| 9    | Alavés          | 7  | 5  | 2  | 1  | 2  | 7  | 6  |
| 10   | Girona          | 7  | 5  | 2  | 1  | 2  | 8  | 8  |
| П    | Athletic        | 7  | 5  | 2  | 1  | 2  | 6  | 6  |
| 12   | Espanyol        | 7  | 5  | 2  | 1  | 2  | 5  | 5  |
| В    | Osasuna         | 7  | 5  | 2  | 1  | 2  | 6  | 10 |
| 14   | Sevilla         | 5  | 5  | 1  | 2  | 2  | 4  | 6  |
| 15   | Leganés         | 5  | 5  | 1  | 2  | 2  | 3  | 5  |
| 16   | Real Sociedad   | 4  | 6  | 1  | 1  | 4  | 3  | 7  |
| 17   | Real Valladolid | 4  | 5  | 1  | 1  | 3  | 2  | 13 |
| •18  | Getafe          | 3  | 5  | 0  | 3  | 2  | 2  | 4  |
| • 19 | Las Palmas      | 2  | 5  | 0  | Z  | 3  | 6  | 10 |
| • 20 | Valencia        | 1  | 5  | 0  | 1  | 4  | 3  | 10 |
|      |                 |    |    |    |    |    |    | -  |

Champions → Europa League → Conf. League → Descenso

+ FUTBOL | 25 SPORT JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LALIGA EL PRESIDENTE ALEGA QUE LA FIFA HINCHA EL CALENDARIO

## Tebas apoya a Rodri con la huelga

La asociación de los jugadores muestra datos en los que se refleja que una parte importante de los futbolistas tienen una carga de partidos demasiado grande

DANIEL GÓMEZ ALONSO

Uno tras otro, muchos actores del fútbol están empezando a alzar la voz y a quejarse públicamente sobre el, a juicio de los futbolistas, "sobresaturado" calendario futbolístico. Tras Carvajal, De Bruyne y Rodri, que apuntó hace dos días a la posibilidad de una "huelga", ahora ha entrado en escena Javier Tebas, que ha asegura que "es hora de decir basta".

El presidente de LaLiga apuntó, además, al que a su juicio es el objetivo soterrado de esta dinámica. "Lo que están buscando estás organizaciones, como la FIFA, es que reduzcamos nuestras competiciones nacionales", aseguró el presidente de LaLiga, que también afirmó que "la nueva Champions está quitando dinero a las ligas nacionales".

Tebas fue preguntado sobre esto en la capital hispalense y dio la razón a Rodri. "Creo que tiene razón Rodri sobre una posible huelga de futbolistas. "Él lo habla por la acumulación de partidos y es verdad, son 200 jugadores de ese tema. Pero yo lo digo por los 40.000 jugadores profesionales restantes y 2.000 clubes restantes".

"Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, pero que no sea para quitar clubes en las ligas nacionales sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que se reestructuren mejor las fechas, bienvenida sea porque algo tiene que pasar", añadió el presidente de LaLiga.

RODRI, LÍDER Las palabras de Tebas llegan apenas un par de días después de que Rodri apuntara a la posibilidad de un parón de los futbolistas como protesta. "Sí, creo que estamos cerca de eso", respondió el centrocampista del City cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que los futbolistas "vayan a la huelga" por la carga de partidos, mayor este año con el aumento de

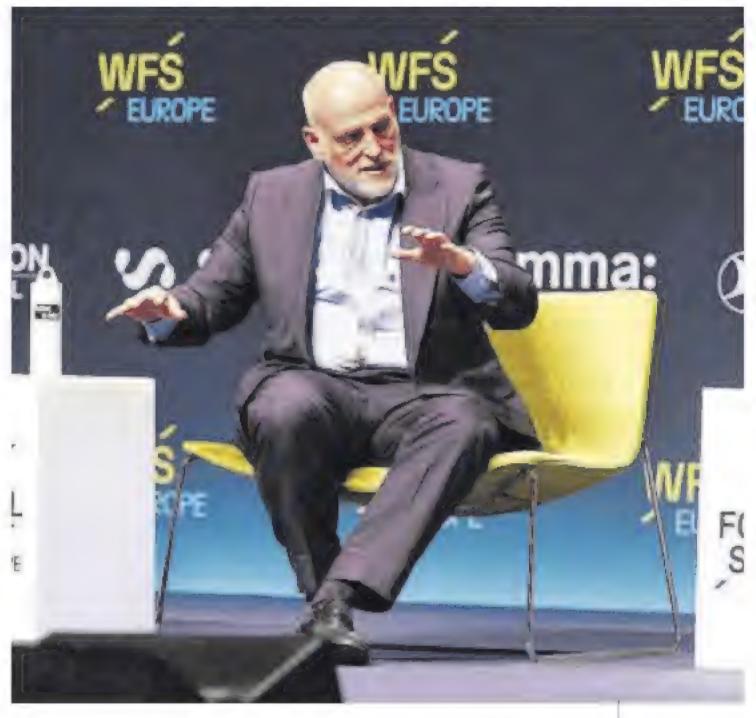

partidos en la Copa de Europa y el nuevo Mundialito de clubes.

"Si esto sigue así no nos quedará otra opción. Es algo que nos preocupa", advirtió Rodri, que plasmó en su discurso lo que ya piensan en privado la mayoría de futbolistas. Hace unos días, la Federación Internacional de Asociaciones de

**EL PRESIDENTE DE LALIGA ADMITE QUE** "HA DE LLEGAR EL MOMENTO DE DECIR **BASTA" A TANTOS PARTIDOS** 

FIFPRO DENUNCIA QUE LOS FUTBOLISTAS TIENEN UNA CARGA **EXCESIVA DE TRABAJO** Y POCOS DÍAS DESCANSO

Futbolistas Profesionales (FIFPro) denunció que "algunos jugadores disfrutan sólo del 12% del año natural (menos de un día completo de descanso a la semana) como tiempo libre, contraviniendo las normas internacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo".

Según el estudio que encargó FIFPro, el "54% de los 1.500 jugadores analizados en el estudio relativo a la pasada temporada se enfrentaban a una carga de trabajo excesiva o elevada (lo que el estudio cifra en 55 partidos o más al año), y un número significativo de ellos superaba los límites recomendados por los expertos médicos". "Una Supercopa fuera de España, un Mundial de Clubes que te aparta de casa otro mes entero, una Champions con dos partidos mínimo más, que si no te metes entre los ocho primeros son cuatro más, pues es un calendario inviable. Es imposible que cualquier futbolista que juegue tres competiciones mantenga el nivel todo un año jugando cada tres días", argumentó.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se postula a favor de los futbolistas, al considerar que la FIFA hincha el calendario y lo hace inasumible para la capacidad de los jugadores //EFE



## LAS CLAVES DE LA CRISIS DE LA REAL

Lejos queda aquel conjunto que dominaba los partidos y generaba peligro en el área rival al tiempo que era era sólido en defensa

JORDI PÉREZ DE ARENAZA

La Real Sociedad no termina de arrancar. Atrás queda aquel equipo que dominaba los partidos, generando peligro en el área rival y, pese a su juego atrevido, mostrando solidez defensiva. El duelo ante el Mallorca fue un reflejo de lo que se está viendo en este inicio de campaña: estéril en las dos áreas, sus mejores jugadores en bajo estado de forma y los cambios desde el banquillo no provocan una mejora en el juego.

Tras terminar el encuentro, el propio Imanol expresó el mal momento de los suyos y reconoció que se imaginaba que el inicio de competición arrancaría de otra manera: "No esperaba comenzar así. Es muy complicado porque no ha habido una buena pretemporada, no es excusa y creo que no somos los únicos que teníamos jugadores internacionales".

"AÚN PUEDE SER PEOR" EL

técnico aseguró que reencontrarse con los tres puntos es vital: "Si seguimos perdiendo todavia será peor, queda mucho y lo dije el otro dia después del partido ante el Madrid, aunque hubiera brotes verdes había que darle continuidad y no lo hemos hecho, durante 25 minutos nos hemos ido del partido".

#### VICTIMA DEL MERCADO Las

lesiones tampoco ha ayudado a que la situación mejore. La Real ha sufrido diferentes lesiones en jugadores clave para el esquema de Imanol, algunas de la talla de

## **EL CONJUNTO 'TXURI URDIN' SIGUE SIN DESPEGAR Y TAN** SOLO SUMA UNA **VICTORIA EN SUS SEIS PRIMEROS PARTIDOS**

Zubeldia, Traoré y Brais. Durante el mercado de verano, el equipo se reforzó en distintas posiciones, pero también ha perdido a algunos de los pilares fundamentales de la anterior temporada. Le Normand o Mikel Merinoson algunos jugadores que decidieron cambiar de aires y, por el momento, ningún jugador ha cogido sus relevos ni en defensa, mediocampo y delantera.

La próxima prueba de fuego para los de Imanol será el próximo sábado ante el Valladolid. En caso de que los vascos no logren sumar los tres puntos, la crisis podría ir a peor.

26 + FUTBOL JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SPORT

ITALIA CAMBIO POR SORPRESA EN EL BANQUILLO DE LA 'LOBA' TRAS CUATRO JORNADAS

## Ivan Juric releva a De Rossi

El exfutbolista croata, que entrenó al Torino en las últimas tres temporadas, se hará cargo de la Roma hasta final de esta campaña tras el adiós de Daniele De Rossi, destituido pese a haber renovado su contrato hasta junio de 2027

S.F. Roma

El croata Ivan Juric llegó ayer a la ciudad deportiva de la Roma para dirigir su primera sesión como nuevo técnico de los 'giallorossi', tras la inesperada destitución de Daniele De Rossi.

Juric, que entrenó al Torino en las últimas 3 temporadas, se hará cargo del equipo hasta final de temporada, junio de 2025. El técnico croata llegó por la mañana a la capital para cerrar el acuerdo con la familia Friedkin, propietaria de la Roma, que voló a la ciudad para tratar el despido de De Rossi, oficializado durante la misma mañana de ayer.

En caso de conseguir la clasificación para la Liga de Campeones a final de campaña, según informan los medios italianos, Juric tendría una opción de renovación. El técnico se estrenará este domingo, en la jornada cinco, ante el líder de la Serie A, el Udinese; y poco después, el día 26 de septiembre, disputará en el Estadio Olímpico la primera jornada de la Europa League ante el Athletic Club.

Por la tarde ya dirigió su primera sesión como entrenador de la 'Loba'. Juric, que como jugador militó en clubs como el Albacete o el Sevilla, lleva en banquillos de primera división italiana desde 2016, cuando empezó en el Genoa. Desde entonces, entrenó al Hellas Verona y al Torino.

El croata recogerá a la Roma de De Rossi en una situación crítica. El italiano, que había llegado al club en enero pasado en sustitución del portugués José Mourinho, sumó solo 3 puntos en los primeros cuatro partidos de la Serie A.

Aun así, la destitución fue inesperada porque solo unos meses después de su llegada su contra-

## EN CASO DE LOGRAR LA CLASIFICACIÓN PARA LA CHAMPIONS, SEGÚN INFORMAN LOS MEDIOS ITALIANOS, TENDRÍA UNA OPCIÓN DE RENOVACIÓN

to fue renovado hasta el 30 de junio de 2027.

## COMUNICADO SORPRESA A

primera hora de la mañana, la Roma comunicó la destitución por sorpresa de su entrenador, el mítico exjugador del club romano Daniele De Rossi, tras solo cuatro partidos para "poder retomar rápidamente el camino deseado, en un momento en el que la temporada está aún en sus inicios", explicó la entidad.

"La AS Roma anuncia que Daniele De Rossi ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo", indicó el club en un escueto comunicado. Añade que "la decisión se toma en el mejor inIvan Juric, nuevo entrenador de la Roma, saluda a De Rossi, destituido ayer // LAP terés del equipo, para poder retomar con prontitud el camino deseado, en un momento en que la temporada está aún en sus inicios". "A Daniele, que siempre estará en casa en el club 'giallorosso', un sincero agradecimiento por el trabajo realizado en los últimos meses con pasión y dedicación", concluía la nota. La Roma de De Rossi, que había llegado al club en enero pasado en sustitución del portugués José Mourinho, había sumado solo 3 puntos en los primeros cuatro partidos de la Serie A, lo que habría llevado a una destitución que nadie esperaba. De hecho, solo unos meses después de su llegada su contrato fue renovado hasta el 30 de junio de 2027.



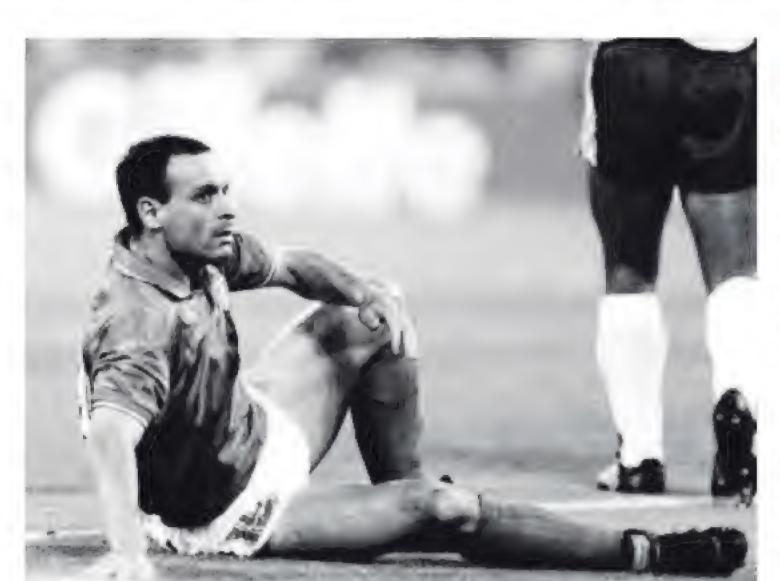

Salvatore 'Toto' Schillaci, en una imagen de archivo // LAP

LUTO EL EXJUGADOR SUFRÍA UN CÁNCER

## Adiós a Toto Schillaci

S.F. Roma

El exinternacional italiano Salvatore 'Totó' Schillaci, máximo goleador de Mundial de Italia'90 y exjugador de Inter Milán y Juventus Turín, falleció ayer miércoles a los 59 años en Palermo (Sicilia, sur de Italia) a causa de un cáncer de colon con el que luchaba desde algo más de dos años.

El exfutbolista palermitano, de 59 años y que ganó dos Copas UEFA (con la Juventus y el Inter), estaba ingresado en el reparto de Neumología del Hospital Cívico de la capital siciliana desde el pasado 9 de septiembre y en el que ya este martes por la noche se agravaron sus condiciones.

La selección italiana confirmó el fallecimiento y se despidió de su mítico jugador en un comunicado en redes sociales: "Adiós, 'Totò'. Héroe de las Noches Mágicas".

Schillaci, que tuvo que someterse a dos intervenciones por el cáncer, empeoró después de que la enfermedad, que parecía superada hace un año, reapareciera de forma muy agresiva.

Idolo en Italia 90 con actuaciones míticas, llegó al torneo como teórico suplente. Sus goles le colocaron como el delantero titular y lideró junto a Roberto Baggio a la 'Azzurra' a las semifinales, marcando ante Checoslovaquia, Uruguay, Irlanda y Argentina en las semis; además de un gol contra Inglaterra que decidió el tercer puesto final. Seis goles con los que se aupó a lo más alto de la tabla de goleadores, recibiendo el apodo de Héroe de las Noches Mágicas y el reconocimiento como segundo mejor jugador del mundo.

SPORT JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 + FÚTBOL 27

PRIMERA REEF TRISTEZA EN EL ANDORRA

## Solis, adiós a la temporada

Se confirman los peores pronósticos y el talentoso mediapunta del Andorra sufre una rotura del ligamento cruzado anterior

ÁREA 11 Andorra la Vella

Alberto Solís dice adiós a la temporada. Se confirmaron los peores pronósticos y el mediapunta del FC Andorra sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, con afectación en el menisco.

Demoledor diagnóstico para el futbolista tricolor, que se perderá lo que resta de c ampaña. Solís será operado en las próximas fechas y entonces podrá determinarse un periodo de baja más concreto, pero el de Tomares no podrá volver hasta la próxima temporada. El jugador había saltado al campo en el descanso del último partido del Andorra supliendo a Lauti, y en una jugada normal a diez minutos del 90 notó un mal apoyo. Pronto los servicios médicos se dieron cuenta de la gravedad de su lesión, siendo suplido por Assane Ndiaye.

con ÁNIMO Tras conocerse el alcance de la lesión de Solís, los mensajes de ánimo se multiplicaron y el propio jugador señaló en redes sociales: "Me toca parar un tiempo, pero me coge en un momento de madurez muy buena y con la mente preparada para este tipo de si-



Alberto Solis, tras lesionarse //FC ANDORRA

tuaciones. Ya lo hice una vez, así que lo volveré a superar. Vamos a por la recuperación. Gracias a todos por los mensajes. Ahora me toca apoyar desde fuera y seguir su-

EL JUGADOR ANDALUZ SE LESIONÓ ÉL SOLO EN UN MAL APOYO Y PRONTO QUEDÓ CLARA LA GRAVEDAD DE SU LESIÓN DE RODILLA mando en el día a día en esta historia que estamos construyendo. Som-hi Andorra".

Su compañero Luismi Redondo comentó tras la sesión de ayer: "Veo al equipo muy comprometido. Estamos en una liga muy competitiva pero estamos con mucha hambre y con ganas de sacar siempre los tres puntos, aunque todos los rivales lo ponen muy duro. Yo estoy contento, y trabajo a tope donde me diga el míster. Hay mucha competencia porque la plantilla es muy buena". SEGUNDA RFEF RELEVO EN LA JARQUE

## Victor Cea es el nuevo entrenador del Espanyol B

Después de la sorpresiva salida de Ignasi Senabre, Víctor Cea es nuevo entrenador del Espanyol B hasta 2026. El técnico, nacido en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes hace 40 años, tiene ya un extenso curriculum en los banquillos, habiendo dirigido a Unión Adarve, Cultural Leonesa, Academia Aspire, Melilla, Talavera y UCAM.

El nuevo míster del filial perico, que hoy dirigirá su primera sesión, se mostró "contento e ilusionado por estar aquí en el Espanyol, con muchas ganas. Me apasiona el día a día del trabajo y el desarrollo de los futbolistas. Tengo un reto maravilloso por delante, ayudar e inspirar al equipo".



Víctor Cea dirigirá al filial // RCD ESPANYOL



# SPORT TOTAL



BASKET EL BARÇA QUIERE EL PRIMER TÍTULO DE LA TEMPORADA

## El Real Madrid plantea el primer dilema a Peñarroya

El joven Dame Sarr tiene todos los números para ser uno de los descartes elegidos. El otro podría salir de entre Joel Parra y Darío Brizuela, los dos jugadores que sumaron menos minutos en la final de la Lliga Catalana

MARC DEL RÍO Barcelona

Tras imponerse en la última Lliga Catalana, con un juego que dejó buenas sensaciones y que marcó un inicio de curso prometedor, el Barça de basket sigue trabajando estos días para llegar de la mejor manera posible a Murcia, donde disputará este fin de semana la Supercopa Endesa. Un título ilusionante, que no regresa

Un título ilusionante, que no regresa a Barcelona desde 2015, y en el que Joan Peñarroya y sus jugadores tendrán una exigencia de máximo nível en el primer encuentro de la competición, en el que deberán superar al Real Madrid si quieren disputar el partido por el título ante el vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán UCAM Murcia y Unicaja.

El Barça, bien reforzado para esta temporada, hasta con cinco caras nuevas, cuenta con un fondo de armario interesante, con 14 fichas, incluyendo al joven Dame Sarr, ya en dinámica de primer equipo

negalés sufrió un esguince en su pie izquierdo, y junto al nacimiento de su



Dario Brizuela es uno de los jugadores que podrían quedarse fuera de la convocatoria ante el Real Madrd // FCB

nuevo hijo, no se vistió de corto en ninguno de los tres partidos del torneo catalán disputado en Tarragona. Si Fall está para jugar, no tendría mucho sentido que Peñarroya prescindiese de él para medirse al Real Madrid, y el entrenador egarense tendría que decidir sus dos descartes. A priori, Sarr debería ser el primero, mientras que con el segundo, las predicciones son más complicadas de hacer.

Parra fue el jugador menos utilizado en la final de la Lliga Catalana, con

## SI YOSSOUPHA FALL ESTÁ DISPONIBLE, EL TÉCNICO DEL BARÇA DEBERÁ HACER SUS PRIMEROS DESCARTES EN LA SUPERCOPA

tan solo cinco minutos en pista. El segundo menos utilizado fue Darío Brizuela, con 11, y la lógica indica que los tiros pueden ir por ahí, siempre que toda la plantilla azulgrana esté sana. La polivalencia con la que cuenta la plantilla azulgrana hace que Álex Abrines y Justin Anderson sean los aleros, pero con esa posibilidad de que el americano pueda sumar minutos en el '4' gracias a su físico. Jabari Parker y Chimezie Metu son los alapivots, con el estadounidense con pasaporte nigeriano que puede jugar también de pivot. Por su parte, Tomas Satoransky v Juan Núňez son los directores de juego, y Kevin Punter y Nico Laprovittola los ejecutores.

## La 'final four' de la Euroliga se aleja de Barcelona

El Palau Sant Jordi se habría caído de la carrera por acoger la 'final four' de la Euroliga de esta temporada, según adelanta el portal 'Eurohoops'. Esta información asegura que se mantienen las candidaturas de Abu Dhabi y Belgrado.

El acuerdo con la ciudad de Emiratos Árabes es diferente al alcanzado con Dubai, y con su presumible entrada en la competición de baloncesto en los próximos años, tras no

llevarse a cabo la inscripción para este curso, ni en la Euroliga ni en la Eurocup. En su momento se habló de un acuerdo multianual de 75 millones de euros por un total de tres temporadas, que podian no ser consecutivas. Belgrado, que cuenta con el imponente Stark Arena, el pabellón que mejores asistencias recibe en la competición por parte de la afición de Partizán y Estrella Roja, y que fue sede de la F4 en 2022



El Palau Sant Jordi opta a acoger la 'final four' de la Euroliga // EFE



Ana Peleteiro anunció que su nuevo entrenador será su marido, Benjamin Campoaré y que se traslada a Galicia// EFE

**ATLETISMO** INICIA UNA NUEVA ETAPA EN SU TIERRA NATAL

## Peleteiro tiene nuevo entrenador

Intentará relanzar su carrera tras la decepción de París 2024 de la mano de su marido, Benjamin Campoaré, que toma el testigo de Iván Pedroso

DENIS IGLESIAS Madrid

Tras anunciar el final de su relación profesional con Iván Pedroso, Ana Peleteiro ha decidido iniciar una nueva etapa en Galicia bajo la batuta de su marido, Benjamin Campoaré: "Es lo mejor para nuestra familia y para todos. Es un profesional muy dedicado que tiene una visión del triple salto muy parecida a la mía y a la de Iván".

La saltadora razonó su regreso a Galicia: "Pasar por las grandes ciudades te aporta mucho. A veces necesitas salir para apreciar lo que tienes en casa. España es potencia en materia prima, en Galicia somos privilegiados, la calidad de vida es espectacular. Aunque llueva la gente puede entrenar en condiciones.

¿Qué te da Madrid? Todo el resto que el deportista no tiene. Pero una vez te has formado, si tu mentalidad es de campeona, luchadora, lo puedes conseguir en tu tierra".

# LA SALTADORA CONSIDERA QUE VOLVER A SU GALICIA NATAL Y ENTRENAR CON SU MARIDO "ES LO MEJOR PARA TODOS"

Peleteiro aclaró que necesitaba un cambio. "Mi cuerpo y mi cabeza me piden cosas nuevas", aseguró la atleta, después de ocho años al lado de Iván Peleteiro. "Soñaba con

sueño que tenía, pero me ha entristecido ver cómo se criaba en un ambiente que no era el que yo había imaginado. Después de 13 años vuelvo a mi refugio. Mi casa es Galicia", explicó la atleta española, quien reconoció lo difícil que es explicar el cambio de un entrenador en el deporte individual. Con todo, tuvo palabras de elogio y agradecimiento para Pedroso: "Mi relación con él está en perfecto estado. Después de la comprensión que ha tenido con esta decisión, ver el cariño que me tiene y que me diga que nuestro vínculo será eterno... Su relación con Compaoré es muy buena y enriquece el ambiente. No estaba acostumbrada a escucharlo siendo cariñoso y me lle-

vé una gran sorpresa"

ser madre. La maternidad era un

TEMIS TRAS RENUNCIAR A LA LAVER CUP

## Nadal: objetivo Copa Davis

El capitán de España, David Ferrer, y el director del torneo, Feliciano López, no descartan su presencia



JORDI PÉREZ DE ARENAZA Barcelona

Tras renunciar a la Laver Cup que arranca el próximo viernes, el futuro de Rafa Nadal vuelve a estar en el aire. La próxima parada son las Finales de la Copa Davis que se disputarán del 19 al 24 de noviembre. Y el manacorí hará lo posible por no perderse esta cita.

Las expectativas las despertó el capitán de la armada española. David Ferrer, tras lograr la clasificación a las Finales: "He hablado con Rafa... Y por qué no. Aún queda tiempo, ya hablaré con él y de-

EN EL AMBIENTE SE RESPIRA QUE EL MANACORÍ PUEDE ESTAR EN LAS FINALES QUE SE DISPUTAN DEL 19 AL 24 DE NOVIEMBRE cidiremos qué haremos. Lo importante es que esté bien, y, si tiene ganas, va a llegar en buenas condiciones. Sabía que su objetivo eran los Juegos Olímpicos, tenía vacaciones, llevaba una gira compitiendo y me pareció muy bien que no viniera a Valencia. No tocaba, necesitaba días de descanso y de estar con su familia y volver a cargar pilas", sentenció.

En el ambiente ya se respira esta posibilidad. También ha apuntado esta posibilidad Feliciano López, director de las Finales de la Copa Davis: "Ojalá que España pueda tener a Carlos y a Rafa juntos en España, en las Finales de la Copa Davis. Seria un sueño, para el capitán principalmente y para todos los aficionados. Imaginate, ver a Rafa y a Carlos juntos en el equipo de Copa Davis sería histórico. Y para la gente de Málaga que va a estar allí o de otros sitios que vayan a ver la Copa Davis, imaginate qué puede ser eso".

Rafa Nadal busca un estado de forma que le permita volver a la competición // AP 30 SPORT TOTAL JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SPOR

**BALONMANO** SEGUNDA JORNADA DE CHAMPIONS

## Duelo de nivel en el estreno en el Palau

El Barça recibe al Pick Szeged húngaro en el primero de los partidos clave de los azulgranas en el grupo de la muerte de esta Champions League 2024/2025

CRISTINA MORENO Barcelona

El Palau Blaugrana abre hoy (20.45 horas) la temporada de la Machineseeker EHF Champions League 2024/25 con un duelo de alto nivel en el Grupo B. El Barça recibe al Pick Szeged húngaro, uno de los rivales más en forma tal y como demostró su victoria en la primera jornada ante el potente Magdeburgo (31-29).

Los azulgranas llegan también entonados y con dos puntos en su casillero gracias a su triunfo frente al Kolstad noruego (30-35), quizás el rival más débil en el que ya es conocido como el 'grupo de la muerte'. El conjunto de Carlos Ortega ha empezado la temporada de la mejor manera posible, con el título de la Supercopa Ibérica, y las victorias tanto en liga ante Bada Huesca (39-30) liderados por el incombustible Aleix Gómez como la ya comentada ante el Kolstad.

Pese a las buenas sensaciones, el debut europeo necesitó más trabajo del esperado para un Barça que, aunque arrolló en la primera mitad, sufrió una pequeña desconexión al inicio de la segunda parte que dio alas a los noruegos. La reacción no se hizo esperar y la victoria acabó en el saco apoyada en los seis goles del capitán, Dika Mem, y las 12 paradas de Nielsen.

IVAL PEUGE 050 Ante los húngaros, será clave de nuevo el potencial grupal que ya presentó en el partido inaugural contra el Magdeburgo alemán. La figura del guardameta, el veterano Roland Mikler tendrá también un especial peso, teniendo en cuenta el 44% de efectividad y las 16 paradas que selló en el partido. "Jugamos ante un muy buen rival que se ha reforzado muy bien, juegan mucho más rápido, su sistema de ataque ha variado mucho y creo que será un partido muy difícil", vaticinó Ortega respecto al partido.

"Corren mucho más que otros años,



EL CONJUNTO NORUEGO PRESENTÓ CREDENCIALES EN SU DEBUT, CON UNA AJUSTADA VICTORIA ANTE EL MAGDEBURGO

ANTONIO BAZÁN SERÁ EL SUSTITUTO EN LA CONVOCATORIA DE JUAN PALOMINO, CON MOLESTIAS EN LA RODILLA DERECHA con dos centrales que dominan mucho en esta faceta como son Smarason y Kukic y debemos frenar esta faceta en la que han mejorado mucho", analizó.

En la misma línea se expresó el central Melvyn Richardson, confirmando que "es muy importante para nosotros volver en Palau jugando muy bien y contra un muy buen equipo que ha hecho un primer partido de Champions muy bueno". Para este partido, el técnico azulgrana repite la convocatoria del desplazamiento a Trondheim del debut europeo, con una excepción. Antonio Bazán sustituirá en la lista a Juan Palomino, con molestias en la rodilla derecha. Hampus Wanne, con molestias en el hombro, seguirá sin ser de la partida.

Los jugadores del Barça, tras un partido de Liga Asobal // DANI BARBEITO VELA COPA DEL AMÉRICA



El Luna Rossa Prada Pirelli acabó con el AC75 roto // EFE

## Día aciago para los italianos

El Luna Rossa se rompe e Ineos Britannia elimina a los suizos; final aún por definir

CRISTINA BUESA

Barcelona

Día aciago para los italianos. El Luna Rossa Prada Pirelli solo necesitaba una victoria para pasar a la final de la Louis Vuitton Cup y, en cambio, acabó con el AC75 roto y los norteamericanos pisándoles los talones. Ahora mismo American Magic se sitúa a solo una victoria de Luna Rossa (4 a 3) mientras, en la otra semifinal, Ineos Britannia se impuso a Alinghi Red Bull Racing y pasa a la final.

Los suízos se despiden de la Copa América de vela igual que los franceses días atrás. Sus equipos siguen en las competiciones de las mujeres y los jóvenes, que celebraron nuevas carreras ayer y que hoy verá debutar al equipo español de Sail Team BCN. Pero, tras más de dos años en Barcelona, el suizo, uno de los grupos humanos más arraigados en la ciudad, se va.

AMERICAN MAGIC SE SITUA A TAN SOLO UNA VICTORIA (4-3) EN LA LUCHA CON EL LUNA ROSSA ITALIANO máximo hasta el final y hemos puesto en dificultades a un equipo fuerte como lneos, que se merecen pasar a la final. Estoy muy orgulloso del trabajo de nuestro grupo y felices de lo que hemos vivido aquí", valoró el entrenador de Alinghi, Pietro Sibello. De hecho, los helvéticos vencieron en la primera regata a los británicos.

En la segunda regata, que comenzaba con un 4-1 y en la que los italianos podían sentenciar ante los americanos, estos lucharon como líderes durante todos los tramos. "Hemos sido afortunados, pero preferimos ganar las regatas que no que ellos las pierdan", sentenció el timonel Slingsby. Los norteamericanos se jugaban mucho. El comité de regatas recortó a cuatro tramos la regata y, antes de entrar en la tercera puerta, American Magic aprovechó que tenía ventaja y superó a los italianos. "No puedo virar, no puedo virar", exclamó el timonel Francesco Bruni cuando quedó descalificado por superar el límite. Luna Rossa siguió sin suerte. La cuarta y última regata del día acabó con el sistema que mueve la vela mayor roto. Era casi el final y, de repente, el AC75 dejó de volar. American Magic no perdonó y se llevó la carrera. Ahora están 4 a 3, pendientes de lo que ocu-

rra hoy: los italianos necesitan una

victoria y los norteamericanos dos.

FORMULA 1 ELIMINA LAS DECORACIONES ESPECIALES

## Red Bull toma medidas en Singapur

CRISTINA MORENO

Barcelona

No habrá más decoraciones especiales para el RB20 en lo que resta de temporada. El bajo rendimiento del monoplaza en esta segunda parte del campeonato ha hecho a la escudería centrarse en cualquier detalle que pueda reconducir la situación y la pintura de estos diseños especiales es uno de ellos. Red Bull tenía previsto lucir una imagen distinta en Silverstone, Singapur y Estados Unidos pero finalmente será el GP británico el único donde se han podido lucir.

Los otros dos han quedado cancelados al detectar que "la pintura especial utilizada para estas decoraciones de coche completo añadía demasiado peso adicional a la carrocería", tal y como explicó el equipo en un comunicado.

### **CUESTIÓN DE RENDIMIENTO**

"Como el peso afecta directamente al rendimiento, el equipo ha tomado la difícil decisión de no utilizar las decoraciones REBL CUSTMS en el RB20 para los próximos Grandes Premios de Singapur y Estados Unidos. Nuestro principal objetivo sigue siendo garantizar un rendimiento óptimo en la pista para el resto de la temporada 2024 de F1", finaliza la nota.

La temporada pasada la escudería austríaca presentó diseños especiales en Miami, Austin y Las Vegas y en este 2024 estaban previstos tres nuevos 'livery' seleccionados entre los mejores presentados por los fans en un concurso realizado junto con REBL CUSTMS. El que estaba previsto para Singapur será utilizado finalmente para el coche de la F1 Academy mientras que el tercero está en el aire.



El monoplaza de Red Bul L//EFE

MOTOS SEGUNDO ROUND EN MISANO

## Bagnaia, enfocado en el campeonato



Pecco Bagnaia se muestra optimista //EFE

Después de un fin de semana de parón el Mundial de MotoGP repite en Misano para el GP de la Emilia Romagna. Una segunda cita consecutiva en el trazado italiano que podría ajustar más el campeonato. Entre los aspirantes sigue estando Pecco Bagnaia, segundo de la general tras Jorge Martín, con apenas siete puntos entre ambos. El italiano no consigue la regularidad necesaria para afianzarse al frente de la tabla aunque tras los test en Misano celebrados tras el GP, llega a este segundo round con buenas sensaciones. "Volvemos a correr en Misano por segunda vez este año, pero a diferencia de hace dos semanas, las condiciones serán muy diferentes pues tendremos temperaturas más bajas y llegamos tras una jornada de test y mis condiciones físicas son mucho mejores", afirmó Bagnaia en declaraciones difundidas por el equipo. "El GP de la Emilia-Romagna será la primera carrera de un triplete por lo que a partir de ahora el ritmo de la temporada aumentará y se acerca el final, así que todavía es más importante hacerlo bien en esta fase del Campeonato", completó.

"Optimista" aunque algo más cauteloso se mostró su compañero Enea Bastianini. "Respecto al gran premio de hace dos semanas, este fin de semana hará más frío así que las condiciones de la pista serán muy diferentes y en el test hemos encontrado alguna solución que me ha permitido ser más rápido con el neumático medio trasero, algo que nos faltó durante el fin de semana para poder luchar por la victoria", explicó el segundo de a bordo.



32 SPORT TOTAL JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SPORT

## FUTBOL SALA GOLPE ENCIMA DE LA MESA DE ESPAÑA

## Goleada para asaltar el liderato

Los de Fede Vidal lograron una victoria imprescindible para mantener sus opciones de acabar primeros del Grupo D y evitar a Portugal en un previsible cruce de octavos de final. España depende de sí misma en el duelo de la última jornada ante Libia

## ESPAÑA NUEVA ZELANDA

#### TORNADA 3/COMPLEJO UNIVERSAL/2,000 ESP.

España: Jesus Herrero, Tomaz Braga, Adolfo, Mellado y Raúl Campos-cinco inicial-, Raúl Gómez, Catela, Cortés, Boyis, Antonio Pérez, Gordillo y Didac Plana.

**Nueva Zelanda:** Antamanov, Ali, Wisneski, Manickum y Ditfort-cinco inicial-, Paulsen, Sharplin. Malivuk, Martin, Art Twigg y Ashby-Peckham

Goles: O-1. Min. 6. Art Twigg. 1-1. Min. 14. Mellado. 2-1. Min. 21. Raúl Gómez. 3-1. Min. 25. Catela. 4-1. Min. 26. Gordillo. 5-1. Min. 30. Raúl Campos. 6-1. Min. 31. Catela. 7-1. Min. 33. Catela.

Árbitro: Moharned Youseff y Tarek El Khatby (Egipto). TA: Cortés (14').

#### EFE Andiján (Uzbekistán)

La selección española de fútbol sala encontró la luz en forma de buen juego y goles para vencer de forma contundente a Nueva Zelanda por 7-1. El triunfo llegó en un gran segundo tiempo y le permite colocarse líder del grupo D del Mundial de Uzbekistán con cuatro puntos sumados, los mismos que Kazajistán, que ganó a Libia (4-1), pero con una diferencia de tres goles a favor de La Roja. Una victoria importante hacia el objetivo de quedar campeón del grupo, lo que le evitaria un presumible cruce en octavos de final con Portugal.

El protagonista de la goleada fue Juan José Camacho Pérez, 'Catela', el ala del Barça, que emergió y golpeó en el momento justo con tres goles anotados en una segunda mitad en la que España fue más efectiva para terminar con una estadística de 108 lanzamientos, de los que 40 fueron a portería.

El comienzo del encuentro fue complicado para selección española, que tuvo la posesión del balón, pero sin poder superar el muro de Nueva Zelanda pese a los disparos de Mellado, Adolfo, Boyis y
Gordillo. Las alarmas en la selección española se encendieron en
el minuto seis cuando el combinado de Oceanía se adelantó en el
marcador en un jugada que la fir-

## CATELA, CON UN TRIPLETE, LIDERO LA REMONTADA ANTE NUEVA ZELANDA EN UNA ESPECTACULAR SEGUNDA PARTE

maría Ricardinho. Dylan Manickum hizo dos maravillas de regate, y cedió a Art Twigg para que colocara en el marcador el 0-1 a meta vacía.

## REACCIÓN FULMINANTE

España buscó más agresividad y efectividad en la pista, pero en el primer tiempo solo le valió para igualar a uno por medio de Mellado, tras una asistencia de Gordillo. En el segundo periodo apareció el rodillo que se había visto en los amistosos ante Tayikistán (2-9) y Países Bajos (2-10) y así, a los 18 segundos Raúl Gómez, en un disparo que desvió precisamemte Manickum, puso el 2-1.

Un tanto al que siguieron, en cin-

España
celebró la
imprescindible
victoria frente
a Nueva
Zelanda en el
Mundial de
Uzbekistán
//SEFUTBOL

co minutos, otro de Catela y de Gordillo, con un penalti fallado por Mellado de por medio. El 5-1 de Raúl Campos, justo en el ecuador de la segunda mitad, ya ponía líder del grupo a España.

Fue entonces cuando Catela cobró protagonismo, con dos goles más y asumiendo el peso ofensivo del equipo, que insistió una y otra vez ante la meta oceánica, aunque de nuevo se volvió a encontrar con falta de acierto.

España se volvió a atascar de cara a puerta en la recta final y el resultado se quedó en 7-1, que coloca líder de grupo, a expensas del partido de la última jornada, el sábado 21, con Libia, que entrena Ricardo Íñiguez.



# antill Stops

Wout van Aert ha firmado un contrato vitalicio con Visma | Lease a Bike//EFE

## CICLISMO FIRMÓ UN CONTRATO VITALICIO

## Van Aert se 'casa' con Visma

S. P. Barcelona

El ciclista Wout van Aert terminará su carrera profesional en su equipo actual, el Visma | Lease a Bike. Como mínimo, esta es la intención del belga, que ha firmado un contrato vitalicio con el equipo holandés, tal como se ha anunciado este miércoles.

Van Aert, que cumplió recientemente los 30 añoscelebra su aniversario al firmar este contrato 'para toda la vida' con el Visma, equipo al que llegó en 2019 y con el quetenía contrato hasta 2026. Este acuerdo, sin embargo, hace que permanezca hasta el final de su carrera, tal como aseguró el equipo en un comunicado oficial.

"Esto es algo único en nuestro deporte, pero ninguno de nosotros tuvo que pensar mucho en ello", expresó Richard Plugge, CEO del Visma, en el comunicado en el que se confirmó la renovación vitalicia de Van Aert.

"No tuve que pensar mucho cuando surgió esta idea. Trabajamos con las mejores personas y el mejor equipo. Juntos, constantemente buscamos mejorar, lo que significa desarrollarse individualmente y como equipo. Le debo mucho
de mi éxito a ello, a que lo hacemos juntos. Y, además, en este
equipo me siento como en casa, lo
cual es muy importante para mí.
Este equipo es único y se ha adaptado a mí durante cinco años y
quiero que siga siendo así. Es por
eso por lo que he decidido quedarme para siempre, y eso sienta muy
bien", explicó el belga.

El equipo neerlandés anunció la noticia con un emotivo video en el que Van Aert leía una carta. HOCKEY PRIMEROS DE GRUPO EN CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA

## España tumba a Italia por partida doble

El combinado de Sergi Macià se medirá hoy a Francia en cuartos de final; el masculino hará lo propio mañana ante Suiza

**EFE** Barcelona

La selección española femenina se clasificó para los cuartos de final como primera de grupo tras derrotar a la anfitriona Italia (3-0) en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de hockey sobre patines que se disputa en Novara (Italia). El combinado dirigido por Sergi Macià

## LAS DE SERGI MACIA VENCIERON POR 3-0, MIENTRAS QUE LOS DE GUILLEM CABESTANY SE LLEVARON LA VICTORIA POR 4-3

se adelantó en el marcador a cinco minutos del descanso por mediación de Sara Roces (1-0, 20'), y afianzó la victoria en la segunda mitad gracias a los goles de la capitana Anna Casarramona (2-0, 38') y de la propia Roces (3-0, 43').

Este resultado, sumado al empate de la primera jornada ante Chile (1-1) y a la goleada frente a Gran Bretaña (0-14), permitió a España terminar en la primera posición del Grupo B con



Acción del encuentro entre España e Italia // RFEPATINAJE

7 puntos, uno más que Italia. La selección, vigente campeona europea y subcampeona mundial, se medirá hoy en cuartos a Francia (21:00 horas), que acabó en la última posición del Grupo B con cero puntos, 14 goles en contra y un solo tanto a favor.

lina también sofocó la resistencia de Italia, que empató dos veces en la segunda mitad, y venció gracias a un gol de Ignacio Alabart (4-3).

El equipo entrenado por Guillem Cabestany se fue al descanso con una ventaja de dos goles. Tras la pausa, cuando el encuentro parecía condenado al reparto de puntos, un gol de Ignacio Alabart a tres minutos del final (4-3, 47') dio la victoria a España, que de este modo accedió a los cuartos como primera de grupo y mañana (11:15 horas) se enfrentará a Suiza por una plaza en las semifinales.

the principle of the property of the property

HÍPICA EL CSIO BARCELONA LEVANTA EL TELÓN CON EL NUEVO OBSTÁCULO

## Presentado 'Izando las Velas'

JAVIER GIRALDO Barcelona

Del 3 al 6 de octubre Barcelona se erigirá en capital mundial del deporte con la celebración del evento deportivo internacional más antiguo de España, que reunirá a los mejores jinetes y amazonas del mundo. La cuenta atrás para la celebración del CSIO Barcelona 2024 ha comenzado: la ciudad será la capital mundial de la hípica con la celebración del 112º Concurso de Saltos Internacional y la gran final de la Longines League of NationsTM, el evento hípico más importante del calendario internacional que verá en acción a las ocho mejores naciones del mundo, con España como país anfitrión.

Alza el telón dos semanas antes con la presentación del obstáculo vencedor del concurso de diseño 'Un salto para la ciudad', una iniciativa que celebra ya su décima edición con la participación de las principales escuelas de diseño de Barcelona. Este año el premio ha sido para la obra 'Izando las velas' de María Aguirre y Clara Julià, alumnas de Elisava, Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona. El diseño premiado se une de esta forma a la colección de obstáculos galardonados y formará parte de los recorridos que deberán afrontar los mejores jinetes y amazonas del mundo que se citarán en Barcelona.

La idea para el diseño del obstáculo surge del profundo vinculo deportivo, histórico y cultural que Barcelona tiene con el mar, un elemento que ha definido la identidad de la ciudad a lo largo de los siglos. El diseño del obstáculo representa de manera figurativa y escultórica la salida de veleros por el centro del puente icónico de la Rambla de Mar, capturando el momento en que los navegantes izan sus velas.



PÁDEL

## Victoria maratoniana de Orsi-Rodríguez

Carolina Orsi y Nuria Rodríguez convirtieron su partido de debut en el Oysho Valladolid Premier Padel P2 en una auténtica maratón, La italiana y la española estuvieron en pista nada menos que tres horas y 27 minutos antes de derrotar 6-77-57-5 a las cabezas de serie número 7, Veronica Virseda y Aranzazu Osoro. Una victoria que proyecta a Orsi/Rodriguez hacia los octavos de final, donde se enfrentarán a las locales Melania Merino y Esther Carnicero. También necesitaron más de dos horas de partido Lucía Sainz y Patty Llaguno (6) para vencer a Bárbara Las Heras y Marta Marrero. La jornada de hoy, en la pista central, la abrirán Gemma Triay y Claudia Fernández (2), que se medirán a Marta Borrero y Martina Calvo. En el segundo partido de la sesión de la tarde debutarán Paula Josernaría y Ari Sánchez (1), contra Araceli Martínez y Alix Collombon. Lara Arruabarrena y Julia Polo darán la bienvenida a Delfi Brea y Andrea Ustero. En el Polideportivo Pisuerga había gran expectación por el debut del ídolo Arturo Coello: junto a Agustín Tapia estuvo en pista 50 minutos para derrotar 6-3, 6-4 a Enrique Goenaga y Arnau Ayats. Fede Chingotto y Ale Galán avanzaron en una hora y 24 minutos, tras vencer 6-3 6-4 a Javier Barahona y Teo Zapata. Hoy volverán a la pista Martín Di Nenno y Juan Lebrón (3) y Mike Yanguas y Franco Stupaczuk (4).



El CSIO Barcelona 2024 levanta el telón

## La suerte

ONCE Miércoles 18 62731 Serie: 037

## Eurojackpot

Martes 17

01-03-13-24-44

Soles: 11-12

## La Primitiva

Lunes 16

01-09-11-34-35-44

| C: 13 R: 9 | Jol      | ker. 1229547 |
|------------|----------|--------------|
|            | ACERTAN' | TES EUROS    |
| 6+R        | 0        | BOTE         |
| 6          | Ö        | Ö            |
| 5+C        | 2        | 58.819,29    |
| 5          | 85       | 2.537,30     |
| 4          | 5.055    | 62,06        |
| 3          | 100.541  | 8,00         |
| R          |          | 1,00         |

## **Bonoloto**

Miércoles 18

03-11-16-20-32-48

C:49 R:2

| April 1 to No. 1 of 1 cents |         |              |
|-----------------------------|---------|--------------|
|                             | ACERTAN | ITES EUROS   |
| 6                           | 1       | 1.531.210,76 |
| 5+C                         | 2       | 82.634,14    |
| 5                           | 102     | 810,14       |
| 4                           | 5.246   | 23,63        |
| 3                           | 93.290  | 4,00         |
| R                           |         | 0.5          |

## **Euromillones**

Martes 17

20-30-32-41-44 E: 1-10

EL MILLÓN: GNN27244

|      | ACERTANTE | S EUROS         |
|------|-----------|-----------------|
| 5+2  | 0         | <b>EUROBOTE</b> |
| 5+1  | 0         | 0               |
| 5+0  | 4         | 159.071,52      |
| 4+2  | 19        | 1.976,04        |
| 4+1  | 460       | 150,35          |
| 3+2  | 917       | 79,73           |
| 4+() | 1.158     | 44,37           |
| 2+2  | 13,868    | 18,52           |
| 3+1  | 20.774    | 13,79           |
| 3+0  | 49.650    | 10,75           |
| 1+2  | 73.056    | 8,84            |
| 2+1  | 296.919   | 6,85            |
| 2+0  | 752.833   | 435             |

## La 6/49

Miércoles 18

07-10-16-27-35-43

| C:49 R:0 | Joker: 133176 |
|----------|---------------|
|          | EUROS         |
| 6/6      | 1.000.000,00  |
| 5/6 + C  | 47.254,02     |
| 5/6      | 1.604,42      |
| 4/6      | 53,48         |
| 3/6      | 8,21          |
| R        | 1,00          |

## La Grossa del divendres

Viernes 13

32351 5: 14

**El Trio** 

Miércoles 18 990/116



## La Ciclobrava by Orbea vuelve por la puerta grande a la Sea Otter

Esta prueba de cicloturismo ofrece tres distancias diferentes y formará parte del calendario del circuito Gran Fondo World Tour



ENRIC ARQUÉS Barcelona

La Ciclobrava by Orbea vuelve de nuevo al cartel de pruebas deportivas de la Sea Otter Europe Costa Brava by Continental como una de las joyas de la corona del festival. La clásica se ha ganado el derecho a ser una de las cicloturistas más importantes del año, ahora ya asentada al final del verano como una oportunidad inmejorable de descu-

brir los paisajes mediterráneos y de media montaña de los alrededores de Girona.

Unos 1.300 amantes del ciclismo de carretera ya tienen su dorsal para pedalear este domingo 22 de septiembre en esta pruebe de carácter no competitivo. El espectacular recorrido empieza en Girona, se adentra en el bosque mediterráneo, pasa por villas medievales, toca el mar y vuelve a la capital gerundense por la zona de Montjuic.

#### LOS TRES RECORRIDOS DE LA CICLOBRAVA BY ORBEA

Con el fin de que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia de vivir una Ciclobrava, los participantes pueden elegir entre tres distancias. En la versión más larga el trazado se va a los 150 kilómetros, pero con un desnivel moderado de 200 metros positivos. En este, se abordarán las subidas a San Grau de Ardenya, justo antes de afrontar el descenso hasta línea de

Unos ciclistas durante la edición 2023 de La Ciclobrava by Orbea / @Ocisport

costa, Romanya, El Chollo y Montjuic entrando ya en la ciudad de Girona. Cabe destacar que tanto Romanyà como El Chollo han visto pasar la Vuelta a Catalunya, carrera del máximo circuito mundial, en los últimos años.

Otra opción que tienen los participantes es recorrer la versión media, con 100 kilómetros exactos. Esta propuesta coincide en parte con la más larga, superando los altos Romanyà, El Chollo y

Montjuic más el acceso a Madremanya, más o menos en el kilómetro 75 del recorrido.

Finalmente, para los que prefieren hacer menos kilómetros, existe la versión corta de 70 km con 800 metros de desnivel positivo. En este caso, habrá tres puertos, entre los cuales destaca como novedad de este año el de Santa Pellaja. Se trata de una distancia concebida para aquellos ciclistas que deseen pedalear en un recorrido menos exigente. Todos los cicloturistas pueden descargarse los tracks del recorrido en Wikiloc, como Official Mapping de esta prueba.

#### LOS HITOS DE LA CICLOBRAVA BY ORBEA

En estos años, la organización ha conseguido construir un evento sostenible y respetuoso con el entorno en el cual destacan varios escenarios en un trazado muy cubierto en materia de seguridad y con avituallamientos muy surtidos.

## CERCA DE 1.300 **CICLOTURISTAS** DISFRUTARÁN DE LOS PAISAJES MEDITERRÁNEOS Y DE MEDIA MONTAÑA POR LOS ALREDEDORES **DE GIRONA**

Así, el paso a San Grau d'Ardenya significa abrir la puerta del Mediterráneo ante los ojos de los ciclistas que elijan la versión larga. Por su parte, Monells es uno de los pueblos más reconocidos del catálogo medieval de Girona v. como colofón, el acceso a Girona se hace por Montjuic, con el imponente castillo del siglo XVII que ofrece unas vistas espectaculares sobre la catedral y la Ciutat Vella de Girona, la capital mundial del ciclismo.

El final se sitúa en el mismo recinto de la Sea Otter Europe Costa Brava by Continental, donde el ciclista podrá socializar y compartir su experiencia, en el marco de un festival ciclista con más de 500 marcas exponiendo sus novedades.

SPORT lieves to the septiembre the 2024 OUTDOOR | 35

## ENTREVISTA SAMUEL DÁVILA

**ENRIC ARQUÉS** 

Barcelona

Samuel Dávila (Timotes Mérida, Venezuela, 1991) es un corredor de montaña, aunque no profesional, con una historia interesante detrás. Creció en el campo, en un pequeño caserío de un pueblo llamado La Mesa de Esnujaque, enclavado en la Cordillera Andina venezolana, a 2.020 metros de altitud. Formado en el seno de una familia de origen humilde y agricultores por tradición, desde niño aprendió las labores del campo. Desde hace siete años vive en Ribes de Freser y trabaia como camarero en el Hotel de la Vall de Núria. El pasado fin de semana fue unos de los participantes de la histórica carrera Olla de Núria. logrando entrar en la decimocuarta posición.

## ¿Cuántos años llevas años viviendo en Catalunya?

Ya llevo siete años viviendo en Catalunya. Al principio estuve viviendo en Figueres alrededor de cinco años y luego los últimos años he estado viviendo en Ribes de Freser.

#### ¿Qué te empujo a venir?

Sobre todo, en el año 2017, cuando decidí emprender el viaje a Catalunya, fue por el sueño de mejorar mi rendimiento en el trail running y para conseguir correr al lado de los mejores del mundo y hacer carreras aquí.

## Siempre has estado ligado al campo y a la altitud...

Sí, desde pequeño he estado vinculado al campo. Vivía en el campo en Venezuela a 2.000 metros de altitud y eso creo que es lo que me ha dado la fortaleza para hacer lo que ahora hago, ser corredor de trail running. Desde pequeño siempre me ha gustado correr por el campo, pero en aquel momento la verdad es que sin pensar en algún momento que podría ser un corredor de élite en esta disciplina.

#### ¿Cuándo empezaste a fijarte en un deporte como el trail?

Desde muy niño, alrededor de los cinco años, estando en el campo siempre subía a la montaña con mi hermano y con mi padre en busca del ganado que teníamos por ahí. Eso automáticamente nos hacia correr por el campo y creo que desde ese momento he obtenido la destreza o las habilidades que ahora tengo en este deporte. La verdad es que no pensaba nunca en ser corredor de élite, de hecho, no sabía que existía un deporte que se llamaba trail running, pero luego en el 2012, con 20 o 21 años, fui a la ciudad de Mérida (Venezuela) a estudiar Ciencias de la Actividad Física y Deporte y fue ahí cuando me moti-

# "L'Olla de Núria para mí es como la carrera de casa"

El corredor de trail venezolano, Samuel Dávila, trabaja como camarero en el Hotel de la Vall de Núria y persigue su sueño de estar en la élite de este deporte



## 46

## Si me surgiese la oportunidad de vivir del trail running lo haría

vé a hacer carreras por montaña, y desde entonces nació el sueño de venir a Europa.

Si tuvieras la oportunidad, ¿te gustaría poder vivir sólo del trail

running?

Sí, sin duda. Sí me surgiese la oportunidad de vivir del trail lo haría.

¿Tienes algún tipo de apoyo económico o patrocinadores? Actualmente no cuento con ningún patrocinio, de hecho, llevo mi propia camiseta del proyecto Mucuterra.

¿Has creado tu propio equipo?

No es que haya creado un equipo como tal, Mucuterra es un proyecto personal y familiar porque lo he creado con mi hermano. Somos una pequeña empresa turística, pero no somos una marca de ropa. Nuestra filosofía es diferente, es algo más cercano, vamos más a lo humano. Llevo mi propio uniforme para darle visibilidad y muchos me han dicho que les gustaría llevar esta equipación y se la hemos mandado, pero con la filosofía de no exigir resultados. Quizás más adelante podremos crear un equipo, pero ahora mismo no existe como tal, porque estamos empezando y no sabemos hasta dónde podremos llegar. Personalmente no hay mucha diferencia de llevar mi propia camiseta a llevar la camiseta de Scarpa, pues me hace mucha ilusión llevarla, es algo personal y no tengo ninguna exigencia de terce-

## Vives en Ribes de Freses y trabajas de camarero en el Hotel de la Vall de Núria. Tu patio de entrenamiento lo tienes a mano...

Vivo en Ribes de Freser y literalmente vivo en Núria también, porque al final paso mucho tiempo aquí arriba por el trabajo que tengo. Mi trabajo normalmente es por la tarde y, por tanto, tengo muchas horas libres por la mañana para entrenar y las intento aprovechar al máximo. Sí que es verdad que geográficamente las montañas de alrededor de la Vall de Núria no las conoce nadie mejor que yo.

#### ¿Qué significa para ti l'Olla de Núria?

L'Olla de Núria para mí es como la carrera de casa, porque es mí lugar de trabajo y vivo aquí, pero aparte es una carrera emblemática y es un privilegio poder estar aquí y entrenar aquí. Es una de las carreras más bonitas del mundo por cómo está geográficamente ubicada a nivel de montañas.

## ¿Prefieres carreras más alpinas o más rápidas?

Como corredor me gustan carreras más tipo skyrunning, como l'Olla de Núria, con bastante desnivel porque creo que se me dan bastante bien, aunque puedo decir que soy un corredor rápido, pero me gustan más las carreras con bastante desnivel.

### ¿Tenías alguna referencia cuándo empezaste a fijarte en este deporte?

Samuel Dávila

delante del

Núria el día anterior a la

Santuario de

celebración de

l'Olla de Núria

// ©Pablo

Expósito

Álvarez

Sí, cuando estaba en Venezuela sí que seguía a varios corredores por las redes sociales, como Kilian Jornet, Marco de Gasperi, Manuel Merillas o Luis Alberto Hernando. Por aquél entonces eran los corredores de los cuales tenía más referencias y tenía aquella ilusión de ser como ellos. TURISMO ACTIVO NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS

## Cadaqués, un paraiso para los nadadores en aguas abiertas

La emblemática localidad de la Costa Brava acoge, desde el año 2008, la ya clásica MARNATON eDreams Cadaqués, prueba de referencia dentro del mundo de la natación en aguas abiertas



## TOM MORGENSTERN

Barcelona

La pintoresca localidad de Cadaqués, situada en la provincia de Girona, no solo cuenta con algunas de las calas más bonitas de la Costa Brava, sino que ofrece a los visitantes el siempre espectacular e imponente paisaje del Cap de Creus. El entorno, además de estar cargado de cultura y tradición, es una invitación abierta a todos los amantes de los deportes al aire libre.

No son pocos los visitantes que llegan a Cadaqués para disfrutar de sus rutas en bicicleta de montaña. o carretera, o para sumergirse en sus aguas con el objetivo de bucear entre sus rocas y su fauna marina. Pero si por destaca esta población ampurdanesa, a nivel deportivo, es por ser la sede de una de las pruebas de natación en aguas abiertas de referencia en nuestro país.

#### MARNATON DE CADAQUÉS

La MARNATON eDreams Cadaqués by Nutrisport llega este sábado 21 de septiembre a su 16ª edición con las inscripciones agotadas desde el mes de julio, algo que viene siendo habitual en los últimos años. Al ser una prueba destacada en el calendario de muchos amantes de la natación, el evento finalmente se ha convertido más en una experiencia de fin de semana para disfrutar con familia y amigos, que en una mera una prueba deportiva.

Celebrada por primera vez en 2008, de la mano de Mirentxu Vignau y Miguel Rahola, con la participación de unos 200 nadadores, la MARNATON de Cadaqués ha ido creciendo año tras año, hasta superar la cifra de los 1.500 participantes actuales repartidos entre las tres distancias y recorridos disponibles.

## LAS TRAVESIAS

La travesía más larga, de 6,5 km, es la clásica, la que se diseñó inicialmente cuando la prueba se celebró por primera vez en 2008. Se trata de un recorrido de una belleza salvaje en el que los nadadores deben salir directamente desde el agua, en medio de Cala Jugadora, un paraje natural protegido situado en el mismísimo Cap de Creus. Desde aquí, los participantes deben ir costeando, pasando por Punta d'en Codera, Illa de Port Lligat y S'Aranella, hasta llegar a la playa de Cadaqués.

La distancia media, de 4,5 km, tiene la población de Port Lligat como punto de partida. Los participantes arrancan desde la misma playa, con la espectacular casa de Salvador Dalí como telón de fondo para luego rodear la Punta des Bou Marí, una zona con unos fondos marinos espectaculares que siempre hace las delicias de los nadadores, y finalmente dirigirse a la zona de llegada en la playa de Cadaqués.

Por último, la distancia corta, de 2,5 km y con salida desde la playa de Caials, es un recorrido

## LA MARNATON EDREAMS CADAQUÉS BY NUTRISPORT **CUENTA CON TRES** DISTANCIAS, DISEÑADAS PARA DISFRUTAR DE LOS PAISAJES DEL CAP DE CREUS

pensado para los que se estén iniciando en esta disciplina, o para los amantes de las pruebas más rápidas. Se trata de una travesía ideal para aquellos que quieran disfrutar de una pequeña cata de lo que significa nadar en la zona.

Los más pequeños también tienen su momento en la MARNA-TON de Cadaqués, con la celebración de las pruebas Kids by SPORT. Se trata de una competición paralela, que se celebra en la playa de Port d'Alguer, dirigida a nadadores de entre 5 y 13 años, y que cuenta con distancias de entre 50 y 200 metros.

## FIN DE FIESTA

La MARNATON de Cadaqués se ha convertido, con los años, en más que una prueba deportiva. Esta más que recomendable experiencia de fin de semana, que muchos eligen pasar con familia y amigos, acaba el sábado por la noche con un entretenido concierto, a cargo del grupo The Tutsies, en pleno Paseo de Cadaqués. Una manera perfecta de acabar un evento que, desde la organización, describen como auténtico Swim&Fun.

Imagen de la última edición de la MARNATON de Cadaqués // **©MARNATON @Marc Rius** 

SPORT JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 0UTDOOR 37

**CICLISMO** EN VALENCIA

## **Gran Fondo Alberto Contador**



Este sábado 21 de septiembre se celebra una nueva edición de la cicloturista TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador. El exciclista, ganador de tres grandes vueltas, apadrina una vez más esta prueba que se lleva a cabo en la localidad valenciana de Oliva y que contará este año con la participación de unos 3.000 participantes. El recorrido se man-

tiene intacto respecto a la pasada edición, con un total de 147 kilómetros y un desnivel de 2.500 metros. El TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador está incluido dentro del circuito TotalEnergies Challenge, que este 2024 cumple su cuarta edición, y que cuenta con pruebas tan emblemáticas como La Indurain o La Perico.

TRIATLÓN EN BALEARES

## Triation de Formentera

La isla de Formentera acoge este sábado 21 de septiembre la 11ª edición del Triatló Illa de Formentera. El evento, que tendrá como centro neurálgico la población de Es Pujols, cuenta con dos distancias: la modalidad Sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie, y la modalidad Olímpica, que incluye 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. Ambos recorridos ofrecerán a los participantes un increíble paisaje que destaca por su belleza natural. Además, el hecho de que el evento se celebre en septiembre, asegura unas condiciones climáticas idóneas para la práctica deportiva.



TRAIL RUNNING EN PAÍS VASCO

## **Skyrunner World Series**



El circuito internacional de pruebas de skyrunning, las Merrell Skyrunner World Series, hacen parada este fin de semana en los Alpes italianos con la celebración de la Maga Skymarathon. En la segunda etapa italiana del circuito, los corredores se enfrentarán a un recorrido técnico y duro que abarca 39 kilómetros con un desnivel acumulado de 3.000 metros. Después de la prueba alpina, el circuito vuelve a España el 28 de septiembre con la Gorbeia Suzien en el País Vasco, una carrera de 32 kilómetros y 2.400 metros de desnivel positivo que contará con atletas de todo el mundo, entre ellos el japonés Omi Ryunosuke, la francesa Iris Pessey, así como los españoles Alain Santamaria o Antonio Martínez.

**CICLISMO** EN BARCELONA

## Ignasiana

Este sábado 21 se celebra la Ignasiana, un itinerario en BTT, gravel o ebike autoguiado en GPS de aproximadamente 115 kilómetros. La prueba sigue las tres últimas etapas del Camino Ignasià de Verdú a Manresa, pasando por Cervera, Igualada y la falda de Montserrat. La modalidad larga cuenta, por una parte, con el recorrido regular

de 107 km y 1.950 m de desnivel, 100% pista y caminos asfaltados sin dificultad, y por la otra con la opción plus de 113 km y 2.150 m de desnivel, con veredas de subida y bajada, ideal para quien busque recorridos más técnicos. La Ignasiana 2024 también incorpora una modalidad corta de aproximadamente 50 km.



## MATERIAL OUTDOOR

**RELOJES SUUNTO** 

## **ZoneSense**

Suunto ha lanzado ZoneSense, un nuevo sistema de medición de la intensidad en el entrenamiento de resistencia, que utiliza novedosas funciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para detectar con precisión la intensidad del ejercicio,



proporcionando a los atletas información en tiempo real sobre su entrenamiento.

**PANTALÓN NEW BALANCE** 

## RC Short 5"



Diseñado para darte la mejor respuesta en carrera el pantalón corto RC Short presenta la movilidad de un tejido elástico en cuatro direcciones y un slip integrado para proporcionarte mayor sujeción. Además, la tecnología NB DRY de secado rápido aleja la humedad del cuerpo para que entrenes con total comodidad.

**ZAPATILLAS BROOKS** 

## **Catamount Agil**



Perfectas para carreras por debajo de los 50 km. Te ayudan a enfrentarte a senderos técnicos de montaña con total confianza, gracias a la placa de propulsión SpeedVault, la mediasuela con capacidad de respuesta, el ajuste cerrado y la tracción antideslizante.

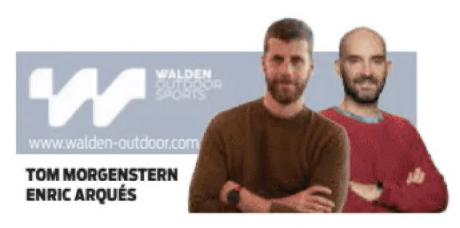

## Este mes con



REGALO

## MONCHO LUXURY HAIR & MAKE UP VOUK E NO

ACONDICIONADOR reparador intensivo & PROTECTOR solar y térmico



TELEVISIÓN | 39 SPORT JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

## LO MÁS DESTACADO

#### **MÁS FÚTBOL**

#### Atlético-Leipzig (21.00, M+ Liga de Campeones)

Más Champions League: Feyenoord-Bayer Leverkusen (18.45, M+ Liga de Campeones 2), Estrella Roja-Benfica (18.45, M+ Liga de Campeones 3), Brest-Sturm Graz (21.00, M+ Liga de Campeones 5), Atalanta-Arsenal (21.00, M+ Liga de Campeones 3), Atlético de Madrid-Leipzig (21.00, M+ Liga de Campeones). LaLiga EA Sports: Leganés-Athletic (19.00, DAZN LALIGA), partido adelantado de la jornada 7 a causa de la participación de los 'leones' en la Europa League.



#### BARÇA

#### Champions: Mónaco-Barça (21.00, Movistar Plus+)

El Barça debuta en la Champions League en casa del Mónaco, verdugo en el último Gamper (0-3). Los azulgrana, sin embargo, han evolucionado mucho desde entonces y se prevé un partido muy diferente en el Principado después del pleno victorias conseguido en las cinco primeras jornadas de LaLiga por el equipo de Hansi Flick. Youth League: Mónaco-Barcelona

(15.00, M+ Vamos), Balonmano: Barcelona-Szeged (20.45, DAZN1).



## PARRILLA DE TV

Información televisiva elaborada por OneData / comercial@onedata.es

#### **#VAMOS**

09.15 Nochede Champions. 10.45 LeMond: un americano en Paris.

13.20 Nochede Champions. 14.55 UEFA Youth League. AS Monaco-FC Barcelona.

12.25 Informe Plus+.

17.00 Bakalá.

17.30 Williams y Mansell: Red 5.

19.00 Enzo Ferrari. Todo al rojo. 20.00 Informe Plus+.

20.55 Nadal-Federer y el partido del

22.40 El alpinista. 00.10 Informe Plus+.

01.00 Noche de Champions.

## **SPORT**

+ Acceso a la edición digital

+ Comentar noticias

+ Guardar y compartir

+ Participar en sorteos

¡Y mucho más!





## LA1

08.00 Lahora de La 1. 10.40 Mañaneros.

14.00 L'informatiu. 14.10 El gran premio de la cocina.

15.00 Telediario 1. Deportes: Ana Ibáñez.

15.50 L'informatiu.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 Valle Salvaie.

19.25 El cazador.

20.30 Aquí la Tierra.

21.00 Telediario 2.

Deportes: Arsenio Cañada. 21.40 La Revuelta.

22.50 59 segundos.

01.15 Nuestrocine. Loving Pablo.

22.00 iCómo nos reimos!

LA2

10.55 Apuí hay trabajo.

11.20 El escarabajo verde.

11.55 Al filo de lo imposible.

12.25 Las rutas D'Ambrosio.

El vengador del Sur.

20.15 Mi familia en la mochila.

George Clarke.

20.40 Reformas extraordinarias de

13.25 Mañanas de cine.

14.45 Curro Jiménez.

15.45 Sabery ganar.

19.40 Culturas 2.

00.00 LateXou con Marc Giró. 01.10 iAv. Carmen!

21.30 Cifras y letras.

#### 16.30 Grans documentals. 16.10 Com si fos ahir. 17.20 L'altaveu. 16.50 El Paradís de les Senvores. 18.55 Grantchester.

17.35 La selva.

TV3

08.00 Els matins.

10.30 Toties mou.

15.40 Cuines.

15.55 Cuines.

13.55 Telenotícies comarques.

Aguachile de sorell i síndria.

Ensaladilla de Salamanca.

14.30 Telenotícies migdia.

19,10 Atrapa'm si pots. 20.15 Està passant.

21.00 Telenotícies vespre. 22.05 Polònia.

22.40 Bob in translation 23.35 De la cullera a la ciutat

00.35 Més 324. 02.30 Noticies 3/24.

## **ANTENA 3 TV**

08.55 Espejo público.

Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Yahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero. 22.45 El peliculón. Mamá o papá.

01.05 Cine. Al final del camino. 03.00 The Game Show.

## CUATRO

07.30 iToma salami!

08.25 Callejeros viajeros. 10.25 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño.

15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. 19.00 iBoom!

20.00 Noticias Cuatro. 20.45 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reyes. 21.00 El tiempo.

21.15 First Dates. 22.50 Horizonte.

01.50 ElDesmarque madrugada.

02.30 The Game Show.

TELE 5

08.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver.

15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Telecinco.

Con Lucía Taboada.

15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge.

17.30 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco.

21.35 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo.

21.50 Gran Hermano. 02.00 Gran Madrid Show.

02.20 iToma salami!

03.00 El horóscopo de Esperanza Gracia.

03.05 Love Shopping TV.

07.00 Skoda-Tour de Luxembourg.

10.30 Skoda-Tour de Luxembourg. 11.30 Sydney Marathon.

12.30 English Open. 14.00 English Open.

Williamsburg. 19.00 Skoda-Tour de Luxembourg.

20.00 English Open. 00.00 Louis Vuitton America's Cup.

00.35 Skoda-Tour de Luxembourg. 01.30 English Open.

03.00 UCI MTB World Championships. Val di Fassa Trentino.

03.30 Skoda-Tour de Luxembourg. 05.00 English Open.

## LA SEXTA

14.30 La Sexta noticias 1ª edición.

15.15 Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando.

17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición.

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio.

22.30 El taguillazo.

Mortal Kombat. 01.00 Cine. El triángulo del diablo.

#### BETEVÉ

09.50 Va passar aquí.

10.20 Bàsics BTV. 11.35 Retrats.

12.00 BTV Directe matí.

14.00 Louis Vuitton 37ª

America's Cup.

16.30 Copa Amèrica 360º.

17.00 BTV Directe tarda.

18.30 Via 15.

19.30 Bàsics BTV

21.15 Va passar aquí.

21.45 Orient Express, Saatao. 23.25 Punt de mira.

## MEGA

10.00 Crimenes imperfectos.

14.30 La casa de empeños.

19.45 ¿Quién da más?

23.45 El Chiringuito: la cuenta atrás.

> Josep Pedrerol ofrece una previa de los contenidos que se emiten a continuación en el programa El Chiringuito de

00.00 El Chiringuito de Jugones. 02.45 The Game Show.

03.30 Ventaprime.

## **MOVISTAR LALIGA**

15.30 LaLiga World. 16.00 LaLiga Power.

16.30 LaLiga VS.

Girona - Barcelona.

Sports.

20.20 Programa LaLiga HyperMotion.

21.15 LaLiga Show.

Real Sociedad - Real Madrid.

## PARAMOUNT

11.30 Cinexpress.

08.10 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galería del Coleccionista.

12.10 Embrujadas. Matad a Billie. 13.05 Colombo. Colombo y el asesinato de una

estrella del rock. 15.05 Agatha Christie: Poirot. Cuatrocientos mirlos. 16.10 Los misterios de Murdoch.

molesto planeta rojo.

El rebelde y el príncipe y El

18.10 Los asesinatos de Midsomer. Sangre en la montura y La tierra silenciosa.

22.00 Cine. A Good Man. 00.05 Cine. Triple amenaza.

## GOL

06.30 Teletienda. 09.00 Hércules, sus viajes legendarios.

16.00 El Equipo A. 16.50 El Equipo A.

14.00 Directo Gol.

Viene el A-Team. 17.40 El Equipo A.

18.30 Walker Texas Ranger. Wedding Bells.

20.20 Directo Gol: Minuto a Minuto.

23.00 Directo Gol.

02.30 Teletienda.

01.00 Bellator MMA.

19.25 Walker Texas Ranger.

Directos a la Champions.

Cambio de personalidad.

Solo para socios.

The Avenging Angel.

En directo.

17.11 17.16 Riu avall.

AS Monaco FC-FC Barcelona.

Previa. En directo. 20.35 EHF Champions League. Barca - OTP Bank - PICK

22.55 Zona Champions. AS Monaco FC-FC Barcelona. Pospartido. En directo.

00.30 324 Esports.

ESPORT 3 13.50 Louis Vuitton America's Cup.

16.30 GR Terres del sud. La ruta del Cister (1). Xarxa natura.

17.40 Esport club. 18.30 Sala de premsa. 19.00 Tot Costa. 20.00 Zona Champions.

Szeged. En directo. 22.25 Top gols La Lliga.

SX3/EL33 17.30 El Mici els seus amics.

17.40 Titó. 17.50 Pop, la ciutat de paper. 18.01 Numberblocks.

18.06 El poble encantat de Pinotxo. 18.18 Vicky, el viking. 18.42 Ideafix i els irreductibles.

18.54 La vida en calcotets. 19.05 Leo da Vinci. 19.30 Info K.

20.20 Ràndom.

23.56 Amb la vida al davant.

20.46 Yona, la princesa de l'alba. 21.09 El detectiu Conan. 21.55 El gran dictat.

19.45 Escolta el teu cos. 19.58 Les filles del Dad.

22.15 Salmó roig. Peix vermell. 23.05 Refugiats als roures.

01.28 Gran reserva.

#### TELEDEPORTE

10.20 FIFA Futsal World Cup.

11.55 Campeonato de España de

España-Nueva Zelanda.

Tenis de Mesa inclusivo. Finales, Desde Cáceres, En directo. 14.00 World Triathlon Cup. Esprint: prueba elite

15.10 Natación. 17.05 Atletismo. 18.35 #somos triatlón.

18.50 Racing for Spain.

masculina.

19.20 Moto Avenue. 19.35 Sydney Marathon. 22.15 Vuelta Ciclista a España. Infiesto - Valgrande-Pajares.

00.15 Unicredit Youth America's Cup.

Cuitu Negro.

Clasificatorias.

## **EUROSPORT 1**

08.30 English Open.

18.00 FEI World Cup.

Challenger Serie: Semifinal. 00.30 The Minute.

## Jugones.

17.05 Crónicas de LaLiga. 17.35 LaLiga EA Sports.

19.25 Programa LaLiga EA

21.45 LaLiga Best 11. 22.15 LaLiga EA Sports.

## ¿TE PERDISTE EL ÚLTIMO PARTIDO DE LALIGA?



## **EN SPORT.ES** TIENES EL RESUMEN

Escanea el código QR y disfruta del resumen de los partidos de LALIGA



## ¿Quién es la estrella del Barça?



oy regresa la Liga de Campeones para el Barcelona. Tras lo visto en el último Gamper, el Mónaco va a suponer una buena prueba de fuego para los azulgranas, excelentes en el arranque de Liga con un cinco de cinco incontestable. Aunque esto no ha hecho más que empezar, el fútbol del nuevo Barça de Hansi Flick ha levantado admiración. En clave culé, esta es una gran noticia porque la historia demuestra que los grandes títulos han llegado solo cuando el equipo ha jugado muy bien. Es casi -o, seguramente, sin el casi- un hecho cultural que, por tradición futbolística, genera orgullo. Es como tratar de caminar sin canteranos. Lo de ver a Lamine liderando un equipo en el que juegan Balde, Casadó y Cubarsí o en el que aparecen Fort, Sergi Domínguez o Gerard Martín -o incluso Pau Víctor, ascendido del filial aunque él nunca jugó en el fútbol base- va mucho más allá de un resultado inmediato, aunque a algunos les cues-

te entenderlo. Por eso la afición está esperando, con el corazón en un puño, el regreso de Ansu y Gavi, de Araujo -como Víctor, fichado para el Barça Atletic pero identificado con el club como pocos- y, dentro de un año, el de Bernal. Maravillosa identidad. Tras apenas dos meses de trabajo **Hansi Flick** ha mostrado sus credenciales. Pero, ¿cómo lo ha conseguido? ¿Lo ha hecho con estrellas mundiales que dan rienda suelta a su calidad individual? ¿Con fichajes deslumbrantes? Es evidente que no. Flick ha instalado en el equipo una idea que se acerca mucho a la que la mayoría de futbolistas tenían de base -por eso los canteranos destacan de manera natural- y que les ha permitido lucir su fútbol sumando para el colectivo. En lo táctico, para entendernos, **Flick** es muy 'estilo Barça' y aunque muchos alaben los nuevos métodos de preparación física -que también se valoran en esta tribuna- lo más importante de su aportación es el juego de posición que permite atacar bien -con amplitud y profundi-



dad, ipor fin!- y, a continuación, tras la pérdida, presionar mejor. Con todos los matices que ustedes quieran su Barça ha devuelto a la afición la alegría de ver un fútbol que ilusiona. Esperemos que la actual cultura de trabajo y ambición del grupo se mantengan en el tiempo. Deberes para Mr. Flick.

El técnico alemán sabe lo que se hace. Si me permiten, el Barcelona pretende seguir con Herr Hansi una tradición muy culé de grandes equipos construidos a partir de la figura de su entrenador. Al

margen de los cracks que destacaron en esos equipos campeones, los grandes éxitos siempre llegaron a partir de la idea de un técnico con extraordinaria personalidad futbolística. ¿Respuesta para el titular? Efectivamente, la idea, esa maravillosa diferencia que convierte al Barça en un club futbolísticamente tan especial.

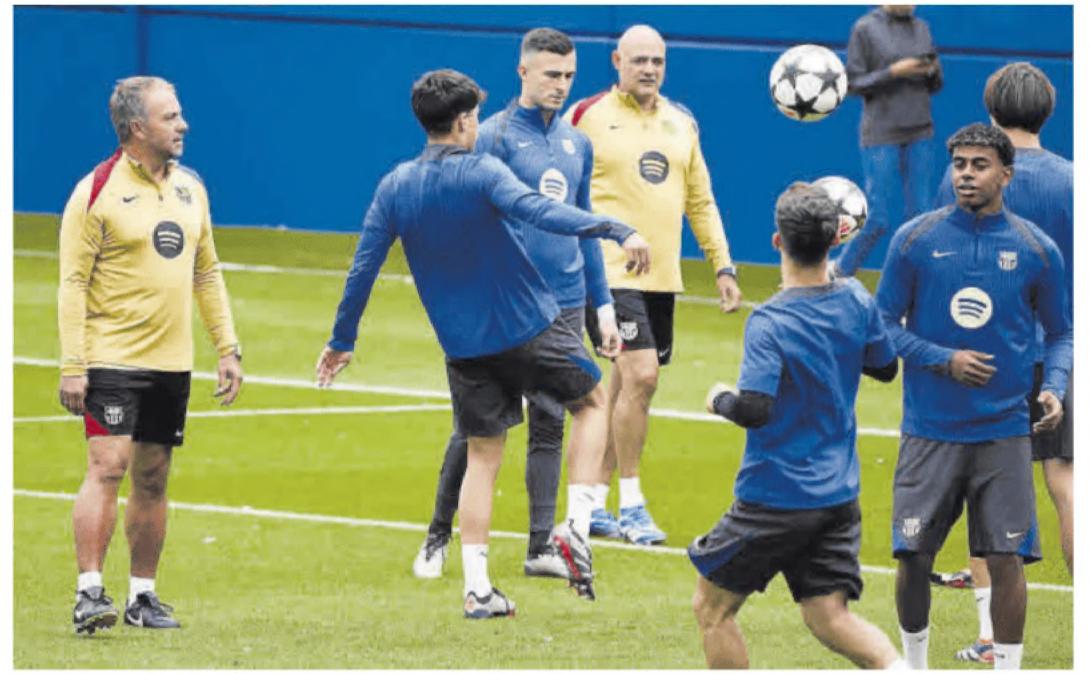

DANI BARBEITO

## **PASATIEMPOS** SUDOKUS

| 8 |   |   | 7 |   | 6 |   | 4 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 6 |   |   |   | 9 | 8 |   |
|   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |
|   |   |   | 4 |   |   | 3 |   |   |
| 4 | 9 |   |   |   | 8 | 7 |   |   |
|   |   | 7 |   | 2 |   |   |   | 5 |
|   |   |   |   | 6 | 9 |   |   |   |
| 3 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
|   | 2 |   | 8 | 3 |   | 6 |   |   |

| _ |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |
|   | 2 | 8 |   |   |   | 1 |   |   |
|   | 7 | 1 |   | 6 |   |   |   | 2 |
|   | 5 |   |   | 4 |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   | 7 |   |   | 9 |   |
|   |   |   | 1 |   |   | 7 |   | 5 |
|   | 8 | 4 |   |   | 6 | 9 |   |   |
|   |   | 9 |   |   |   | 3 |   |   |
|   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |

| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 |   |   | 4 |   |   | 5 |   |
|   | 5 |   |   |   |   |   |   | 7 |
|   | 4 |   | 2 | 3 | 5 |   |   | 6 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
|   | 9 |   | 4 |   | 2 |   |   |   |
|   | 1 | 7 |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   |   | 9 |   | 6 |   |   |   |
|   |   |   | 5 | 2 | 3 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 1 |   | 7 | 2 |

| ı                          | ļ.        | 9                            | 5                       | ε                | 8                          | 9                              | 2              | 6                 |
|----------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| g                          |           | 8                            | L                       | Þ                | 2                          | Į.                             | 9              | 3                 |
| E                          |           | ₹                            | 6                       | 9                | Į.                         | 8                              | 1              | S                 |
| 9 t                        | 1         | 7                            | 8                       | 2                | 6                          | L                              | 8              | į.                |
| 2 2                        | L         |                              | 8                       | S                | 9                          | 3                              | 6              | Þ                 |
| 6 8                        | ε         |                              | ŀ                       | L                | *                          | 2                              | 9              | 9                 |
| L                          |           | G                            | 7                       | 9                | 3                          | 6                              | Į.             | 3                 |
| 8                          | ľ         | 6                            | 2                       | Į.               | S                          | 9                              | Þ              | L                 |
| ħ                          | Ī         | L                            | O.                      | 400              |                            | 475                            | 69             | 27%               |
| i                          |           | F                            | 0                       | 0                | £.                         | 3                              | 6              | 8                 |
| _                          |           |                              | _                       | ca               |                            |                                |                | ías               |
| _                          |           | -                            | _                       | ca               |                            |                                |                | ías               |
| 05                         |           | ге                           | CU                      | adı              | 05                         | de                             | 9)             | ía:               |
| o                          | 5         | re<br>ad                     | CU<br>05,               | adı<br>co        | ros<br>n c                 | de                             | 9)             | cías<br>c9<br>del |
| o d                        | 15        | re<br>ad<br>sir              | OS,                     | co               | n c                        | de<br>ifra<br>nir              | 9)<br>as i     | cías<br>c9<br>del |
| d d                        | is ir     | re<br>ad<br>sir              | os,<br>or re            | adi<br>co<br>epe | ros<br>n c<br>etir         | de<br>ifra<br>nir              | 9)<br>as i     | cías<br>c9<br>del |
| o d                        | 5 1 4 9 5 | ad<br>sir<br>ro              | os,<br>os,<br>en        | co<br>epe<br>un  | n c<br>etir<br>ia r        | de<br>ifra<br>nir              | 9)<br>as i     | cías<br>c9<br>del |
| os<br>dr<br>9,<br>ne<br>ei |           | re<br>ad<br>sir<br>ro<br>n u | os,<br>os,<br>en<br>ina | adi<br>co<br>epe | n c<br>etir<br>ia r<br>ism | de<br>ifra<br>nir<br>nis<br>na | 9)<br>as ingui | cías<br>c9<br>del |